# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana

# ACTA FRANCISCI PP.

#### LITTERAE APOSTOLICAE

T

Venerabili Dei Servo Donizetti Tavares de Lima caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Dabo vobis pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina» (*Ier* 3, 15).

Verba haec Ieremiae prophetae effecta sunt etiam in Venerabili Servo Dei Donizetti Tavares de Lima, qui sincere cum Domino communicando atque Crucifixum imitando vixit. Per humilitatem perseverantiamque ad spiritalem maturitatem pervenit quae flagranti oblatione manifestabatur ex precatione, quae cum magno animi sensu ac liberalitate in serviendo coniungebatur. Indefaticabilis actuositas in firmissima spe nitebatur. Pastor fuit suae genti prorsus deditus, evangelicae caritatis testis et strenuus pauperum defensor.

Cassiae natus est in statu Minas Gerais, in Brasilia, die III mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXII. Eius pater advocatus erat, musicae studiosus, hac de causa ei nomen Donizetti indidit. Puer adhuc erat, cum familia in Statum Sancti Pauli se transtulit. Duodecim annos natus dioecesanum seminarium minus est ingressus, ubi organarii et musicae magistri munus recepit. Anno MCM apud studiorum Universitatem Status iuris disciplinae nomen dedit, sed nonnullos post annos animadvertit se ad presbyteratum paratum. In dioecesi de Pouso Alegre incardinatus, presbyter ordinatus est die XII mensis Iulii anno MCMVIII. Campinensi nova dioecesi constituta, suum Episcopum Ioannem Baptistam

Correa Nerv est secutus, et ad paroeciam loci Jaguary est destinatus. Anno MCMIX renuntiatus est parochus in oppido Vargem Grande do Sul, dioecesis Rivi Nigri, in qua exinde est incardinatus. Omni discrimine remoto socialis ordinis ac stirpis, suum sacerdotium plane vixit Venerabilis Servus Dei: omnium fuit parochus, cunctas populi difficultates participando. Illo tempore Litteras encyclicas Rerum Novarum diligenter legit, quae eius animum erga homines humilioris ordinis altius amplificarunt et confirmarunt. Venerabilis Servus Dei apostolicae navitati impensius dedit operam atque multum etiam operis contulit sociali vitae oppidi. Praestans vir semper congruenter egit et numquam destitit pauperum operariorumque iura tueri. Quo more complures difficultates coram divitibus et conductoribus sibi conciliavit. Adversa posthabens et persecutiones, interdum vitae periculo, palam praedicabat, indigentes defendens, eos item adiuvans qui liberati erant post sublatam servitutem. In omnibus his hominibus patientibus Christi vultum cernebat. Ex aliis multiplicibus operibus Venerabilis Servus Dei novum templum paroeciale aedificavit necnon sacella Dominae Nostrae Aparecidae, cuius filialem amorem habebat, ac simul sancti Benedicti Mori. Anno MCMXXVI translatus est ut parochus ecclesiae sancti Antonii de Padua in oppidum Tambaú. Hic usque pauperes adiuvans, hospitium sancti Vincentii de' Paul pro indigentibus senibus, Consociationem Tutelae Maternitatis et Infantiae, asylum puerorum, sedem alimentorum pro pauperibus, Sodalicium Operariorum pro fabricarum participibus fabricavit. Pro iuvenibus folliludii constituit coetum, musicae catervam, Marialem Consociationem ac Filias Mariae, ut humanae christianaeque ambitus provectioni subveniretur. Continenter a iuvenibus circumdatus, exemplo et verbo studiis artibusque eos dirigebat, minime vocationum curam neglegens. Licet in voluntaria paupertate viveret, bonus fuit administrator ita ut paroeciae proprietates late amplificaret, quarum fructus socialibus operibus destinabat. Agros ac domos pro egentibus emebat. Venerabilis Dei Servus sanctitatis fama circumdatus die VI mensis Iunii anno MCMLXI obiit.

Beatificationis Causa propter continuatam et increbrescentem sanctitatis famam est incohata. Annis McMXCII-MMIX Inquisitio dioecesana Sancti Ioannis in Brasilia celebrata est. Eiusdem iuridica validitas agnita est per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die XXIX mensis Octobris anno MMX. Consultores Theologi, in peculiari Congressu die XVII mensis Novembris anno MMXVI congregati, favens suffragium tulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die XXVI mensis Septembris anno MMXVII coadunati, idem edixerunt. Nos igitur Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum super virtutibus Decretum die IX mensis Octobris anno

MMXVII ederet. Beatificationis causa sanatio exhibita est mira putata, quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum, die XVII mensis Maii anno MMVIII coadunati, ad scientiam inexplicabilem iudicarunt, et Consultores Theologi, in Congressu peculiari die XI mensis Octobris eiusdem anni intercessioni Venerabilis Servi Dei eam tribuerunt. Idem Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione ordinaria die XXVI mensis Martii anno MMXIX censuerunt. Quocirca Nos Ipsi die VI mensis Aprilis anno MMXIX facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum super miro Decretum evulgaret ac statuimus insuper ut beatificationis ritus in oppido Tambaú, Status Sancti Pauli in Brasilia, die XXIII mensis Novembris anno MMXIX celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, in oppido Tambaú Apostolicas Litteras legit quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Servum Dei Donizetti Tavares de Lima:

Nos, vota Fratris Nostri Antonii Aemidii Vilar, S.D.B, Episcopi Sancti Ioannis in Brasilia, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Donizetti Tavares de Lima, presbyter dioecesanus, pastor secundum cor Christi, evangelicae caritatis testis pauperumque strenuus defensor, Beati nomine in posterum appelletur atque die decima sexta mensis Iunii, qua in caelum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Decet prorsus insignem hunc caelitem magnificare, qui eximias dedit religiosae pietatis atque intrepidae fidei testificationes, cum suam vitam im penderet praesertim in beneficium fidelium, pauperum, operariorum et in salutarem Evangelii veritatem demonstrandam. Quae omnia humilis, pauper, actuosus, pietate sustentatus, usque egit, ut commoditati esset illis quos conveniebat.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxIII mensis Novembris, anno MMXIX, Pontificatus Nostri septimo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 505.561

#### $\Pi$

#### Venerabili Dei Servi Carolo Acutis caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Quae nos venustos reddit coram Dei oculis haec sola erit causa ex qua eum ac fratres nostros amavimus».

Haec sententia Venerabilis Servi Dei Caroli Acutis vitae eiusque agendi modi coram cotidianis condicionibus propositum summatim reddit; persentiebat enim Deum esse in sua exsistentia. Prope se ut amicum, confidentem, viventem Personam animadvertebat, cui ipse referatur singulis diei momentis. Experiebatur se solum non esse, sed circuitum amoris Trinitatis communicare, ex quo necessariam vim hauriebat ad fratres vicissim amandos quos suo in itinere inveniebat.

Londinii in Magna Britannia die III mensis Maii anno memzei ex Italis parentibus natus est, scilicet Andrea et Antonia Salzano atque die xvIII mensis Mai Londinensi in templo "Our Lady of Dolours" est baptizatus. Eodem anno familia Mediolanum rediit, ubi litterarum ludum frequentavit Venerabilis Servus Dei apud Institutum Tommasseo Sororum Marcellinarum. Die xvi mensis Iunii anno memxeviii de speciali licentia moderatoris spiritalis et Archiepiscopi Paschalis Macchi primum ad sacram Eucharistiam accessit. Recepit postea, die xxiv mensis Maii anno mmii, in templo Sanctae Mariae Secretae Confirmationis sacramentum. XIV annos natus lyceo classico est adscriptus Instituti Leonis XIII Mediolani, quod moderabantur patres Iesuitae, ubi eius persona plane floruit, cum serenus laetusque familiares affectus experiretur, parentibus ac magistris oboediens, operam dans scholarum officiis et colens item studiose spiritalem vitam. A puero Dei vultum requirere eiusque voluntatem contendit. Fide et caritate repletus, ferventem eucharisticam pietatem coluit, cum cotidie Missam participaret et adorationi eucharisticae assidue interesset. Praeclara fuit eius sententia: "Eucharistia mea est latissima via ad caelum". Verus fuit apostolus Divini Sacramenti in locis in quibus vixit, adhibens pariter communicationis socialis instrumenta. Animo concepit et miraculorum eucharisticorum expositionem perfecit, catechismum in paroecia docuit et per se pauperum necessitatibus consuluit. Altera eius spiritalitatis columna Virgini Mariae fuit devotio, quam per cotidie dictum rosarium et iteratas consecrationes

honorabat. Iuvenis fuit serenus ac laetus, comis atque bonitate erga omnes dives. Cum aliis fidei donum et in Dominum amorem communicare cupiebat. Hac de causa una cum discipulo artis informaticae curare coepit interretialem situm paroeciae Sanctae Mariae Secretae. Aestatem anni mmyr exegit, novum interretialem situm fingens pro voluntariis Insituti Leonis XIII et scaenulas perfecit item pro voluntariis complurium ordinum intra nationalem concursum. Perfecit immo interretialem situm Pontificiae Academiae Cultorum Martyrum. Ingenio praestabat in informatica arte et hanc facultatem ad proximum et evangelizationem iuvandam destinavit. Peculiarem in modum suos scholae socios, amicos et familiares iuvabat in iis quae ad informaticam artem attinebant et computatri usum. Maiorem feriarum partem Assissii in familia domo transegerat. In illa Umbriae urbe novisse didicit sanctum Franciscum Assisiensem et sanctum Antonium de Padua. Sic in eo creati observantia orta est et conscientia realis Praesentiae in Eucharistia. Hoc apostolicum studium in aequales suos transfudit, quibus viam demonstravit ad felicitatem adipiscendam, scilicet Christi occursum. Fuit in primis per recentiora digitalia instrumenta communicationis socialis Evangelii praecursor, ostendens sic haec valida subsidia esse posse ad latam hominum partem attingendam. Effecit ut ab iis non adduceretur qui in discrimen afferrent humanam dignitatem, interrete adhibentes. Hac de re in Adhortatione apostolica postsynodali "Christus vivit" Nos Ipsi iuvenibus Venerabilis Servi Dei Caroli Acutis exemplum demonstravimus, qui "probe noverat haec communicationis socialis, pervulgationis commendaticiae ac retium socialium rationes adhiberi posse ut subiecta somnolenta efficiamur, qui rebus consumendis rebusque novis, quas emere possumus, obnoxii sumus, otio involvimur, infitiatione claudimur. Ipse autem novis subsidiis communicationis socialis ad Evangelium diffundendum, ad bona ac pulchritudinem communicandam uti valuit". Repente leuchaemiae grave genus est nactus, quae paucis diebus ei mortem die XII mensis Octobris anno mmvI attulit.

Propter continuatam et increbrescentem sanctitatis famam, beatificationis Causa incohata est apud Curiam archiepiscopalem Mediolanensem, ubi inter diem XII mensis Octobris anno MMXII et diem XXIV mensis Novembris anno MMXVI Inquisitio dioecesana celebrata est. Eiusdem iuridica validitas agnita per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum die XXVI mensis Maii anno MMXVII, Positio est comparata, et Consultores Theologi, in peculiari Congressu die XVII mensis Aprilis anno MMXVIII congregati, de virtutibus heroum in modum exercitis favens suffragium tulerunt. Proinde

Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die III mensis Iulii anno MMXVIII coadunati, idem edixerunt. Nos igitur Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruum Decretum die v mensis Iulii anno MMXVIII ederet. Beatificationis causa sanatio exhibita est mira putata, quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum, die XIV mensis Novembris anno MMXIX coadunati, ad scientiam inexplicabilem iudicarunt. Consultores Theologi, in Congressu peculiari die XVII subsequentis mensis Decembris intercessioni Venerabilis Servi Dei eam tribuerunt atque idem Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione ordinaria die IV mensis Februarii anno MMXX censuerunt. Nos Ipsi die XXII mensis Februarii anno MMXX facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum consentaneum Decretum evulgaret ac statuimus insuper ut beatificationis ritus Assisii, ubi Venerabilis Dei Servus est sepultus, in sanctuario Spoliationis, die x mensis Octobris anno MMXX celebraretur.

Hodie igitur ex mandato Nostro Augustinus S.R.E. Cardinalis Vallini, Vicarius Generalis emeritus pro Romana dioecesi, Assisiensi in urbe, Apostolicas Litteras legit quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Servum Dei Carolum Acutis:

Nos, vota Fratris Nostri Dominici Sorrentino, Archiepiscopi-Episcopi Assisiensis-Nucerini-Tadinensis necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Carolus Acutis, laicus, qui iuvenili animi ardore cum Domino Iesu amicitiam coluit, Eucharistiam caritatisque testimonium, in medio vitae suae ponens, Beatorum nomine in posterum appelletur atque die decima secunda mensis Octobris, qua in caelum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petri, sub anulo Piscatoris, die x mensis Octobris, anno MMXX, Pontificatus Nostri octavo.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 513.120

#### **EPISTULAE**

T

Ad Abbatem Generalem Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis occasione IX centenarii abbatiae Praemonstratensis.

Al Reverendissimo Padre Jozef Wouters Abate Generale dei Canonici Regolari Premostratensi

Ho appreso la lieta notizia che Ella ha indetto un Giubileo per celebrare il 900° anniversario dell'Abbazia di Prémontré, ad opera di San Norberto, e la nascita della prima comunità dalla quale ha preso origine l'Ordine dei Canonici Regolari Premostratensi.

San Norberto è giustamente considerato come uno dei più solleciti artefici della riforma gregoriana. Nato intorno al 1075, dopo gli studi ecclesiastici divenne canonico del capitolo di Xanten e, grazie all'allora Vescovo di Colonia Federico, entrò a far parte della corte dell'Imperatore Enrico V. Così, Norberto fu rapidamente inserito nelle vicende che segnarono gli inizi del secolo XII. Mentre l'Imperatore e i principi pretendevano di intervenire in prima persona nella nomina dei vescovi e degli abati favorendo persone a loro gradite, cresceva all'interno della Chiesa una nuova sensibilità alle esigenze del Vangelo e della missione propria del clero. Non mancarono uomini e donne, ispirati da Dio, che iniziarono a mettere in discussione i legami dei ministri della Chiesa con interessi meramente mondani. Norberto fu uno di questi.

Quando, nel 1115, all'apice della lotta per le investiture, dovette prendere posizione tra il Papa e l'Imperatore, seguì il Vescovo Federico di Colonia e iniziò un cammino spirituale che doveva portarlo a un'autentica conversione, dopo un lungo processo di discernimento. Norberto rinunciò alla vita di corte e decise di camminare solo Christo duce, in uno stile di vita ispirato a quello degli Apostoli. Ordinato diacono e sacerdote lo stesso giorno, abbandonò i bei vestiti di cortigiano e indossò un abito di penitente. Cercò, in primo luogo, di convincere i suoi fratelli del capitolo di Xanten ad abbracciare un nuovo modello di vita, più vicino alle esigenze del Vangelo, ma invano. Quindi, Norberto decise di consultarsi con vari

consiglieri spirituali: l'abate benedettino Cono di Siegburg, l'eremita Ludolfo, e a Rolduc conobbe una comunità di canonici regolari riformati che fondavano la loro vita sulla Regola di Sant'Agostino. Così, anch'egli iniziò a predicare penitenza e conversione e a condurre una vita di preghiera e mortificazione; e – fatto non comune in quel tempo – spesso, se non quotidianamente, celebrava l'Eucaristia.

Le comunità del vostro Ordine hanno accolto questa eredità e, da nove secoli, svolgono la loro missione nello spirito della Regola di Sant'Agostino, nella fedeltà alla meditazione e alla predicazione del Vangelo, attingendo al Mistero eucaristico, fonte e culmine della vita della Chiesa.

Questo modo di vivere fece sì che Norberto fosse sempre più criticato: viveva come un eremita ascetico, ma riceveva ancora il reddito a cui aveva diritto come canonico; predicava, ma con quale mandato? Indotto da queste pressioni, Norberto optò per una vita itinerante. Ispirato dalla missione degli Apostoli di Gesù, si mise in cammino e arrivò a Saint Gilles in Provenza. Camminava a piedi, con solo una veste, un mantello e un bastone, portando sempre con sé il necessario per la celebrazione dell'Eucaristia, accompagnato da due compagni pellegrini. A Saint Gilles, incontrò il Papa Gelasio II che lo autorizzò a operare come predicatore apostolico. Oggi più che mai, caro Fratello, l'annuncio della Buona Novella è necessario e richiede da parte di tutti, specialmente dei sacerdoti, un generoso impegno e ancora di più una forte coerenza tra il messaggio proclamato e la vita personale e comunitaria.

Fin dalla conversione e per tutta la sua vita, Norberto fu un servitore fedele del Vangelo e un figlio amante della Chiesa, obbediente al Papa. Al fine di ricevere conferma del suo statuto di predicatore e per incontrare il nuovo Papa, Callisto II, eletto nel 1119, egli tornò nel nord della Francia dove incontrò un suo amico d'infanzia, il vescovo Burchard di Cambrai, che si meravigliò del cambiamento avvenuto nel suo stile di vita. In queste circostanze, Norberto conobbe Ugo di Fosses, cappellano del Vescovo di Cambrai. Anche Ugo era alla ricerca di una vita più aderente al Vangelo e riconobbe in quell'incontro un dono della Provvidenza. Col permesso del suo Vescovo, Ugo divenne compagno di Norberto e lo seguì. Più tardi, diventerà il primo abate di Prémontré.

Le biografie di Norberto raccontano di come guariva i malati lungo la strada, scacciava gli spiriti maligni e riusciva a placare antiche faide tra famiglie nobili. Queste riconciliazioni portarono la pace nelle regioni dove la popolazione soffriva molto per le continue guerre locali. Per questo, Norberto è considerato come un apostolo della pace. Egli compiva l'opera di Dio, agendo in nome della carità di Cristo. Gli autori antichi insistono nel dire che si raccoglieva sempre in preghiera prima di accingersi a intervenire per favorire la riconciliazione e ristabilire la pace; e che era sempre fedele a celebrare l'Eucaristia per incontrare il Signore di cui voleva compiere l'opera.

Recandosi a Reims per essere ricevuto da Callisto II, Norberto incontrò Bartolomeo, vescovo di Laon, che si propose di accoglierlo nella sua diocesi. Per questo, gli offrì vari possibili luoghi in cui stabilirsi. Era il 1120, e Norberto scelse la valle di Prémontré. Qui riunì un gruppo di seguaci con i quali avviò un intenso dialogo sulla natura della loro nascente comunità. Poiché molti fra loro, come lui stesso, erano canonici, tutti fecero professione canonicale secondo la Regola di Sant'Agostino, nella notte di Natale del 1121, data che segna la fondazione della comunità di Prémontré. Questa professione, nell'ambito del grande movimento canonicale gregoriano, fu un confermare e portare a fondo il loro impegno originario. Tale, caro Fratello, è anche il significato della vostra professione, che stabilisce un forte legame tra ciascuno dei membri della comunità e la sua Chiesa propria. E in questa professione si radica la missione di pregare per e con la Chiesa tutta.

Fin dall'inizio, Prémontré ha esercitato un grande fascino. Molti uomini e donne si unirono alla comunità dei canonici, che intendeva rispecchiare la Chiesa nascente descritta negli Atti degli Apostoli. L'ardente entusiasmo degli inizi si strutturò in una vita religiosa austera, di cui erano parte integrante l'ospitalità e la cura dei poveri e dei pellegrini. Fin dalle origini, i Premostratensi hanno dato prova di grande impegno verso le persone esterne alla comunità, accogliendole volentieri. Così nacquero rapidamente nuove comunità che seguirono lo stile di vita di Norberto; come pure comunità già esistenti che chiesero di unirsi a quella di Prémontré.

Cari figli di San Norberto, conservate sempre questa apertura del cuore, che sa anche aprire le porte della casa, per accogliere chi cerca un consigliere spirituale, chi chiede un aiuto materiale, chi desidera condividere la vostra preghiera. La vostra liturgia sia sempre "canonicale", ossia lode a Dio per il popolo di Dio e con il popolo.

Il forte legame di Norberto con l'Eucaristia è tuttora fonte di ispirazione per la vostra vita apostolica. Nel 1124, su richiesta del Vescovo di Cambrai, egli si recò ad Anversa, dove si trovò di fronte alle conseguenze della "tempesta" causata in precedenza da Tanchelmo e dai suoi seguaci, i quali negavano la validità dei Sacramenti e specialmente dell'Eucaristia celebrati da preti concubinari. Norberto confutò questa eresia e tale episodio fece sì che, durante la Riforma cattolica, egli venne considerato quale apostolo dell'Eucaristia. Modello di fede per tutti e, in particolare, per i sacerdoti, Norberto ha sempre tratto forza dalla celebrazione eucaristica, soprattutto in situazioni di crisi o di fronte a incarichi difficili.

Pochi anni dopo la fondazione di Prémontré, quando, nel 1126, Norberto divenne Arcivescovo di Magdeburgo, Papa Onorio II gli concesse l'approvazione del suo proposito di vita, attuato secondo la Regola di Sant'Agostino nelle comunità sotto la sua guida. Norberto non tornò mai più a Prémontré, ma fondò varie altre comunità di canonici nella sua città episcopale, alcuni dei quali impegnati nell'evangelizzazione della regione circostante. Come Arcivescovo egli rimase fedele alla sua originaria ispirazione evangelica e fu sostenitore del Papa nei conflitti con l'Imperatore, facendo ogni sforzo per stabilire buone relazioni tra i due, pur mantenendo il principio della libertà nella nomina agli uffici ecclesiastici.

Nel 1128, Norberto si dimise dalla responsabilità delle comunità sotto la sua guida. Queste divennero abbazie sotto la direzione del loro proprio abate. Ugo di Fosses divenne allora il primo abate dell'Abbazia di Prémontré e riuscì a unire un crescente numero di comunità nel quadro di un Ordine dotato di propri statuti e di un capitolo generale come massima autorità.

Norberto, che seppe trarre insegnamenti da strutture esistenti, collaudate, di origine monastica, ma conservando chiara l'identità dei membri del suo Ordine come canonici regolari. Durante questo lungo periodo, anche numerose donne hanno aderito all'ideale norbertino e ancora oggi esse si dedicano essenzialmente alla vita contemplativa. Inoltre molti laici, pur rimanendo nel mondo, si uniscono alle vostre comunità con varie forme di affiliazione. Diverse Congregazioni di religiose, dal canto loro, condividono la vostra spiritualità e si dedicano all'apostolato, in particolare al servizio delle persone più fragili per la condizione sociale o la salute o l'età.

Così, nel corso dei secoli, le abbazie premostratensi hanno sviluppato un intenso rapporto con il loro territorio, perché fin dall'inizio molti canonici si sono dedicati alla cura pastorale delle parrocchie. Di conseguenza, le abbazie non sono state attive soltanto nella cura e nell'accoglienza dei poveri, ma hanno sviluppato e mantenuto contatti con persone di ogni estrazione sociale. Così, l'ispirazione di San Norberto è rimasta viva ed è tuttora una delle ricchezze della Chiesa universale. Il vostro Fondatore ha vissuto in tanti e diversi ambienti, ma in ogni circostanza si è lasciato guidare dal Vangelo: predicatore itinerante, sacerdote, superiore di comunità, vescovo, egli ha continuato ad ascoltare Dio e i fratelli, e ha saputo discernere nelle varie circostanze della vita, senza perdere di vista la sua ispirazione fondamentale.

Per l'intercessione di Maria Santissima, eletta da San Norberto quale titolare dell'Abbazia di Prémontré e in seguito proclamata Regina dell'Ordine, i Premostratensi, ormai diffusi nei cinque continenti, possano rimanere costantemente fedeli alla vita ad instar Apostolorum.

Caro Fratello, quale pegno di abbondanti grazie celesti imparto a Lei e a tutti i membri dell'Ordine, alle religiose e ai laici affiliati alle vostre comunità, una speciale Benedizione Apostolica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 giugno 2021, memoria di San Norberto.

#### **FRANCESCO**

#### $\Pi$

Ad Cardinalem Renardum Marx, Archiepiscopum Monacensem et Frisingensem.

## Al Cardenal Reinhard Marx Arzobispo de Munchen und Freising

Santa Marta, 10 de junio de 2021

Querido hermano,

ante todo gracias por tu coraje. Es un coraje cristiano que no teme la cruz, no teme anonadarse delante la tremenda realidad del pecado. Así lo hizo el Señor (Fil 2, 5-8). Es una gracia que el Señor te ha dado y veo que vos la querés asumir y custodiar para que dé fruto. Gracias.

Me decís que estás atravesando un momento de crisis, y no sólo vos sino también la Iglesia en Alemania lo está viviendo. Toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos; más aún, la Iglesia hoy no puede dar un paso adelante sin asumir esta crisis. La política del avestruz no lleva a nada, y la crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual. Los sociologismos, los psicologismos, no sirven. Asumir la crisis, personal y comunitariamente, es el único camino fecundo porque de una crisis no se sale solo sino en comunidad y además debemos tener en cuenta que de una crisis se sale o mejor o peor, pero nunca igual.<sup>1</sup>

Me decís que desde el año pasado venís reflexionando: te pusiste en camino, buscando la voluntad de Dios con la decisión de aceptarla fuese cual fuese.

Estoy de acuerdo contigo en calificar de catástrofe la triste historia de los abusos sexuales y el modo de enfrentarlo que tomó la Iglesia hasta hace poco tiempo. Caer en la cuenta de esta hipocresía en el modo de vivir la fe es una gracia, es un primer paso que debemos dar. Tenemos que hacernos cargo de la historia, tanto personal como comunitariamente. No se puede permanecer indiferente delante de este crimen. Asumirlo supone ponerse en crisis.

 $<sup>^1</sup>$  Existe el peligro de no aceptar la crisis y refugiarse en los conflictos, actitud que termina por asfixiar e impedir toda posible transformación. Porque la crisis posee un germen de esperanza, el conflicto –por el contrario— de desesperación; la crisis involucra ... el conflicto –en cambio—nos enreda y provoca la actitud aséptica de Pilato: «Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes» (Mt 27, 24) ... que tanto mal nos ha hecho y nos hace.

No todos quieren aceptar esta realidad, pero es el único camino, porque hacer "propósitos" de cambio de vida sin "poner la carne sobre el asador" no conduce a nada. Las realidades personales, sociales e históricas son concretas y no deben asumirse con ideas; porque las ideas se discuten (y está bien que así sea) pero la realidad debe ser siempre asumida y discernida. Es verdad que las situaciones históricas han de ser interpretadas con la hermenéutica de la época en que sucedieron, pero esto no nos exime de hacernos cargo y asumirlas como historia del "pecado que nos asedia". Por tanto, a mí juicio, cada Obispo de la Iglesia debe asumirlo y preguntarse ¿qué debo hacer delante de esta catástrofe?

El "mea culpa" delante a tantos errores históricos del pasado lo hemos hecho más de una vez ante muchas situaciones aunque personalmente no hayamos participado en esa coyuntura histórica. Y esta misma actitud es la que se nos pide hoy. Se nos pide una reforma, que –en este caso– no consiste en palabras sino en actitudes que tengan el coraje de ponerse en crisis, de asumir la realidad sea cual sea la consecuencia. Y toda reforma comienza por sí mismo. La reforma en la Iglesia la han hecho hombres y mujeres que no tuvieron miedo de entrar en crisis y dejarse reformar a sí mismos por el Señor. Es el único camino, de lo contrario no seremos más que "ideólogos de reformas" que no ponen en juego la propia carne.

El Señor no aceptó nunca hacer "la reforma" (permítaseme la expresión) ni con el proyecto fariseo o el saduceo o el zelote o el esenio. Sino que la hizo con su vida, con su historia, con su carne en la cruz. Y este es el camino, el que vos mismo, querido hermano, asumís al presentar la renuncia.

Bien decís en tu carta que a nada nos lleva sepultar el pasado. Los silencios, las omisiones, el dar demasiado peso al prestigio de las Instituciones sólo conducen al fracaso personal e histórico, y nos llevan a vivir con el peso de "tener esqueletos en el armario", como reza el dicho.

Es urgente "ventilar" esta realidad de los abusos y de cómo procedió la Iglesia, y dejar que el Espíritu nos conduzca al desierto de la desolación, a la cruz y a la resurrección. Es camino del Espíritu el que hemos de seguir, y el punto de partida es la confesión humilde: nos hemos equivocado, hemos pecado. No nos salvarán las encuestas ni el poder de las instituciones. No nos salvará el prestigio de nuestra Iglesia que tiende a disimular sus pecados; no nos salvará ni el poder del dinero ni la opinión de los medios (tantas veces somos demasiado dependientes de ellos). Nos salvará abrir la

puerta al Único que puede hacerlo y confesar nuestra desnudez: "he pecado", "hemos pecado"... y llorar, y balbucear como podamos aquel "apártate de mí que soy un pecador", herencia que el primer Papa dejó a los Papas y a los Obispos de la Iglesia. Y entonces sentiremos esa vergüenza sanadora que abre las puertas a la compasión y ternura del Señor que siempre nos está cercana. Como Iglesia debemos pedir la gracia de la vergüenza, y que el Señor nos salve de ser la prostituta desvergonzada de Ezequiel 16.

Me gusta como terminas la carta: "Continuaré con gusto a ser sacerdote y obispo de esta Iglesia y continuaré a empeñarme a nivel pastoral siempre y cuando lo retenga sensato y oportuno. Quisiera dedicar los años futuros de mi servicio en modo más intenso a la cura pastoral y empeñarme por una renovación espiritual de la Iglesia, como Usted incansablemente lo pide".

Y esta es mi respuesta, querido hermano. Continúa como lo propones pero como Arzobispo de Munchen und Freising. Y si te viene la tentación de pensar que, al confirmar tu misión y al no aceptar tu dimisión, este Obispo de Roma (hermano tuyo que te quiere) no te comprende, pensá en lo que sintió Pedro delante del Señor cuando, a su modo, le presentó la renuncia: "apártate de mí que soy un pecador", y escuchá la respuesta: "pastorea a mis ovejas".

Con fraterno afecto.

FRANCISCO

#### III

#### Ad Patriarchas catholicos Medii Orientis occasione I « Diei pacis pro Oriente ».

#### أصحاب الغبطة

#### بطاركة الشرق الكاثوليك

### إخوتي الأعزّاء في المسيح،

قبلت بسرور الدعوة التي وجهتموها إليّ لأن أنضم إليكم في هذا اليوم الخاص، الذي فيه يحتفل كلّ واحدٍ منكم بالقدّاس الإلهي مع مؤمنيه للابتهال إلى الله ولطلب نعمة السّلام في الشّرق الأوسط وتكريسه للعائلة المقدسة

منذ بداية حبريتي، حاولت أن أكون قريبًا منكم في آلامكم ومعاناتكم، أولًا لمّا ذهبت حاجًا إلى الأرض المقدسة، ثم إلى مصر، والإمارات العربيّة المتحدة، وأخيرًا قبل بضعة أشهر إلى العراق. ثمّ لمّا دعوت الكنيسة كلّها للصلاة والتضامن الفعليّ من أجل سوريا ولبنان، اللتين امتحنتهما الحرب وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وأتذكر جيدًا لقاء 7 تموز/يوليو 2018 في باري. وأشكركم لأنّكم بلقائكم اليوم تُعدون القلوب لدعوة الأوّل من تموز/يوليو المقبل في الفاتيكان، مع جميع رؤساء كنائس بلد الأرز.

العائلة المقدسة، يسوع ويوسف ومريم، التي اخترتموها لتكريس الشرق الأوسط لها، تمثل جيدًا هويتكم ورسالتكم. لقد حفظت أو لا السرّ وهو أنّ ابن الله صار جسدًا، وتكوّنت حول يسوع ومن أجله. مريم العذراء أعطتنا يسوع، بقولها "نَعم" لبشارة الملاك لها في الناصرة، ويوسف قبله، وقد كان في أثناء النوم أيضًا يُصغي إلى صوت الله، ولمّا استيقظ من نومه، كان مستعدًا أن يتمم مشيئة الله. يسوع هو سرّ التواضع والتجرّد، كما ظهر في ولادته في بيت لحم، حيث اعترف به الصغار والبعيدون، لكن هدّده أصحاب السلطان في الأرض، وكان تعلقهم بالسلطة أقوى من أن يروا ويندهشوا أمام تتميم وعد الله. فقام يوسف ومريم، وتوجها إلى مصر، ليحافظا على الكلمة المتجسد، وجمعا بين تواضع الولادة في بيت لحم وفقر الناس الذين يُجبَرون على الهجرة. وبهذه الطريقة، ظلًا مخلصين لدعوتهما، واستبقا على غير عِلم منهما، مصير الإقصاء والاضطهاد الذي كان نصيب يسوع لمّا بلغ. إلّا أنّ هذا المصير نفسه سيكشف عن جواب الأب في صباح يوم القيامة.

التكريس للعائلة المقدسة يدعو أيضًا كلّ واحد منكم، أفرادًا وجماعات، إلى أن تُعيدوا اكتشاف دعوتكم أن تكونوا مسيحيّين في الشّرق الأوسط: ليس فقط بأن تطالبوا بالاعتراف العادل لحقوقكم كمواطنين أصليّين في تلك الأراضي الحبيبة، بل أيضًا بأن تعيشوا رسالتكم، رسالةً حراس وشهود للأصول الرسوليّة الأولى. خلال رحلتي إلى العراق، استخدمت في مناسبتين صورة البساط، التي تَعرف أن تنسجها الأيدي الماهرة لرجال ونساء الشّرق الأوسط، فتصنع أشكالًا هندسيّة دقيقة وصورًا ثمينة، وهي ثمرة تشابك العديد من الخيوط التي تصبح تحفة فنيّة لأنّها معًا جنبًا إلى جنب. إن نجح العنف والحسد والانقسام في نزع خيط واحد من تلك الخيوط، يصبح الكلّ جريحًا ومشوّهًا. في تلك اللحظة، لا يمكن للمشاريع والاتفاقيات البشريّة أن تفعل شيئًا يُذكر إن لم نثق بقدرة الله الشافيّة. لا تحاولوا أن تروُوا عطشكم من ينابيع الكراهية البشريّة أن تفعل شيئًا يُذكر إن لم نثق بقدرة الله الشافيّة. لا تحاولوا أن تروُوا عطشكم من ينابيع الكراهية

السامة، بل دعوا أخاديد حقول قلوبكم ترتوي من ندى الرّوح، كما فعل القدّيسون العظماء في تقاليدكم المختلفة، القبطيّة والمارونيّة والملكية والسريانيّة والأرمنيّة والكادانيّة واللاتينيّة.

كم من الحضارات والسلطات نشأت واز دهرت ثم سقطت، مع أعمالهم الرائعة وفتوحاتهم على الأرض: كلّ شيء مضى. أمّا كلمة الله، بدءًا من أبينا إبراهيم، فقد استمرت وبقيت مصباحًا أنار وما زال ينير خطو اتنا.

قال الرّبّ يسوع القائم من بين الأموات لتلاميذه الذين كانوا ما زالوا خائفين في العلّية بعد الفصح: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم. وأنا أيضًا أشكركم على شهادتكم ومثابرتكم في الإيمان، وأدعوكم أن تعيشوا نبوءة الأخوّة الإنسانيّة التي كانت محور لقاءاتي في أبو ظبي والنجف، وكذلك في رسالتي البابويّة العامة "كلّنا إخوة" Fratelli Tutti.

كونوا حقًا ملحًا لأرضكم، وأعطوا طعمًا ومعنًى للحياة الاجتماعيّة. واسعُوْا في المساهمة في بناء الخير العام، وَفقًا لمبادئ تعليم الكنيسة الاجتماعيّ، وهو في أمس الحاجة إلى أن يُعرف، كما تم الإشارة إلى ذلك في الإرشاد الرَّسوليّ بعدَ سينودُس "الكنيسةُ في الشَّرقِ الأوسط"، وكما أردتم أن تذكروا ذلك بإحياء الذكرى الثلاثين بعد المائة للرسالة البابويّة العامة "في الشؤون الجديدة" Rerum Novarum.

أرسل من كلّ قلبي بركتي الرسوليّة إلى كلّ الذين شاركوا في هذا الاحتفال وإلى كلّ الذين سيتابعونه عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وأطلب منكم أن تصلّوا من أجلى.

روما، في بازيليكا القديس يوحنا في اللاتران، يوم 27 حزيران/يونيو 2021

فر نسیس

#### **HOMILIAE**

Ι

#### In Sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis DNIC.\*

Gesù manda i suoi discepoli perché vadano a preparare il luogo dove celebrare la cena pasquale. Erano stati loro a chiedere: «Maestro, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?».¹ Mentre contempliamo e adoriamo la presenza del Signore nel Pane eucaristico, siamo chiamati anche noi a domandarci: in quale "luogo" vogliamo preparare la Pasqua del Signore? Quali sono i "luoghi" della nostra vita in cui Dio ci chiede di essere ospitato? Vorrei rispondere a queste domande soffermandomi su tre immagini del Vangelo che abbiamo ascoltato.²

La prima è quella dell'uomo che porta una brocca d'acqua.³ È un dettaglio che sembrerebbe superfluo. Ma quell'uomo del tutto anonimo diventa la guida per i discepoli che cercano il luogo che poi sarà chiamato il Cenacolo. E la brocca d'acqua è il segno di riconoscimento: un segno che fa pensare all'umanità assetata, sempre alla ricerca di una sorgente d'acqua che la disseti e la rigeneri. Tutti noi camminiamo nella vita con una brocca in mano: tutti noi, ognuno di noi ha sete di amore, di gioia, di una vita riuscita in un mondo più umano. E per questa sete, l'acqua delle cose mondane non serve, perché si tratta di una sete più profonda, che solo Dio può soddisfare.

Seguiamo ancora questo "segnale" simbolico. Gesù dice ai suoi che dove li condurrà un uomo con la brocca d'acqua, là si potrà celebrare la Cena della Pasqua. Per celebrare l'Eucaristia, dunque, bisogna anzitutto riconoscere la propria sete di Dio: sentirci bisognosi di Lui, desiderare la sua presenza e il suo amore, essere consapevoli che non possiamo farcela da soli ma abbiamo bisogno di un Cibo e di una Bevanda di vita eterna che ci sostengono nel cammino. Il dramma di oggi – possiamo dire – è che spesso la sete si è estinta. Si sono spente le domande su Dio, si è affievolito il desiderio di

<sup>\*</sup> Die 6 Iunii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mc 14, 12,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mc 14, 12-16.22-26.

 $<sup>^3</sup>$  Cfr v. 13.

Lui, si fanno sempre più rari i cercatori di Dio. Dio non attira più perché non avvertiamo più la nostra sete profonda. Ma solo dove c'è un uomo o una donna con la brocca per l'acqua – pensiamo alla Samaritana, per esempio 4 – il Signore può svelarsi come Colui che dona la vita nuova, che nutre di speranza affidabile i nostri sogni e le nostre aspirazioni, presenza d'amore che dona senso e direzione al nostro pellegrinaggio terreno. Come già notavamo, è quell'uomo con la brocca che conduce i discepoli alla stanza dove Gesù istituirà l'Eucaristia. È la sete di Dio che ci porta all'altare. Se manca la sete, le nostre celebrazioni diventano aride. Anche come Chiesa, allora, non può bastare il gruppetto dei soliti che si radunano per celebrare l'Eucaristia; dobbiamo andare in città, incontrare la gente, imparare a riconoscere e a risvegliare la sete di Dio e il desiderio del Vangelo.

La seconda immagine è quella della grande sala al piano superiore.<sup>5</sup> È lì che Gesù e i suoi faranno la cena pasquale e questa sala si trova nella casa di una persona che li ospita. Diceva don Primo Mazzolari: «Ecco che un uomo senza nome, un padrone di casa, gli presta la sua camera più bella. [...] Egli ha dato ciò che aveva di più grande perché intorno al grande sacramento ci vuole tutto grande, camera e cuore, parole e gesti».<sup>6</sup>

Una sala grande per un piccolo pezzo di Pane. Dio si fa piccolo come un pezzo di pane e proprio per questo occorre un cuore grande per poterlo riconoscere, adorare, accogliere. La presenza di Dio è così umile, nascosta, talvolta invisibile, che ha bisogno di un cuore preparato, sveglio e accogliente per essere riconosciuta. Invece se il nostro cuore, più che a una grande sala, somiglia a un ripostiglio dove conserviamo con rimpianto le cose vecchie; se somiglia a una soffitta dove abbiamo riposto da tempo il nostro entusiasmo e i nostri sogni; se somiglia a una stanza angusta, una stanza buia perché viviamo solo di noi stessi, dei nostri problemi e delle nostre amarezze, allora sarà impossibile riconoscere questa silenziosa e umile presenza di Dio. Ci vuole una sala grande. Bisogna allargare il cuore. Occorre uscire dalla piccola stanza del nostro io ed entrare nel grande spazio dello stupore e dell'adorazione. E questo ci manca tanto! Questo ci manca in tanti movimenti che noi facciamo per incontrarci, riunirci, pensare insieme la pastorale... Ma se manca questo, se manca lo stupore

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Gv 4, 5-30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr v. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La Pasqua, La Locusta 1964, 46-48.

e l'adorazione, non c'è strada che ci porti al Signore. Neppure ci sarà il sinodo, niente. Questo è l'atteggiamento davanti all'Eucaristia, di questo abbiamo bisogno: adorazione. Anche la Chiesa dev'essere una sala grande. Non un circolo piccolo e chiuso, ma una Comunità con le braccia spalancate, accogliente verso tutti. Chiediamoci questo: quando si avvicina qualcuno che è ferito, che ha sbagliato, che ha un percorso di vita diverso, la Chiesa, questa Chiesa, è una sala grande per accoglierlo e condurlo alla gioia dell'incontro con Cristo? L'Eucaristia vuole nutrire chi è stanco e affamato lungo il cammino, non dimentichiamolo! La Chiesa dei perfetti e dei puri è una stanza in cui non c'è posto per nessuno; la Chiesa dalle porte aperte, che festeggia attorno a Cristo, è invece una sala grande dove tutti – tutti, giusti e peccatori – possono entrare.

Infine, la terza immagine, l'immagine di Gesù che spezza il Pane. È il gesto eucaristico per eccellenza, il gesto identitario della nostra fede, il luogo del nostro incontro con il Signore che si offre per farci rinascere a una vita nuova. Anche questo gesto è sconvolgente: fino ad allora si immolavano agnelli e si offrivano in sacrificio a Dio, ora è Gesù che si fa agnello e si immola per donarci la vita. Nell'Eucaristia contempliamo e adoriamo il Dio dell'amore. È il Signore che non spezza nessuno ma spezza Sé stesso. È il Signore che non esige sacrifici ma sacrifica Sé stesso. È il Signore che non chiede nulla ma dona tutto. Per celebrare e vivere l'Eucaristia, anche noi siamo chiamati a vivere questo amore. Perché non puoi spezzare il Pane della domenica se il tuo cuore è chiuso ai fratelli. Non puoi mangiare questo Pane se non dai il pane all'affamato. Non puoi condividere questo Pane se non condividi le sofferenze di chi è nel bisogno. Alla fine di tutto, anche delle nostre solenni liturgie eucaristiche, solo l'amore resterà. È fin da adesso le nostre Eucaristie trasformano il mondo nella misura in cui noi ci lasciamo trasformare e diventiamo pane spezzato per gli altri.

Fratelli e sorelle, dove "preparare la cena del Signore" anche oggi? La processione con il Santissimo Sacramento – caratteristica della festa del *Corpus Domini*, ma che per il momento non possiamo ancora fare – ci ricorda che siamo chiamati a uscire portando Gesù. Uscire con entusiasmo portando Cristo a coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. Diventiamo una Chiesa con la brocca in mano, che risveglia la sete e porta l'acqua. Spalanchiamo il cuore nell'amore, per essere noi la sala spaziosa e ospitale dove tutti possano entrare a incontrare il Signo-

re. Spezziamo la nostra vita nella compassione e nella solidarietà, perché il mondo veda attraverso di noi la grandezza dell'amore di Dio. E allora il Signore verrà, ci sorprenderà ancora, si farà ancora cibo per la vita del mondo. E ci sazierà per sempre, fino al giorno in cui, nel banchetto del Cielo, contempleremo il suo volto e gioiremo senza fine.

### II

# In Benedictione Palliorum et Celebratione Eucharistica in Sollemnitate SS. Petri et Pauli, Apostolorum.\*

Due grandi Apostoli, Apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa: Pietro e Paolo. Oggi festeggiamo la loro memoria. Guardiamo da vicino questi due testimoni della fede: al centro della loro storia non c'è la loro bravura, ma al centro c'è l'incontro con Cristo che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l'esperienza di un amore che li ha guariti e liberati e, per questo, sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri.

Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati. Soffermiamoci su questo punto centrale.

Pietro, il pescatore di Galilea, è stato anzitutto liberato dal senso di inadeguatezza e dall'amarezza del fallimento, e questo è avvenuto grazie all'amore incondizionato di Gesù. Pur essendo un esperto pescatore, ha sperimentato più volte, nel cuore della notte, il gusto amaro della sconfitta per non aver pescato nulla <sup>1</sup> e, davanti alle reti vuote, ha avuto la tentazione di tirare i remi in barca; pur essendo forte e impetuoso, si è fatto prendere spesso dalla paura; <sup>2</sup> pur essendo un appassionato discepolo del Signore, ha continuato a ragionare secondo il mondo senza riuscire a comprendere e accogliere il significato della Croce del Cristo; <sup>3</sup> pur dicendosi pronto a dare la vita per Lui, gli è bastato sentirsi sospettato di essere dei suoi per spaventarsi e arrivare a rinnegare il Maestro. <sup>4</sup>

Eppure Gesù lo ha amato gratuitamente e ha scommesso su di lui. Lo ha incoraggiato a non arrendersi, a gettare ancora le reti in mare, a camminare sulle acque, a guardare con coraggio alla propria debolezza, a seguirlo sulla via della Croce, a dare la vita per i fratelli, a pascere le sue pecore. Così lo ha liberato dalla paura, dai calcoli basati sulle sole sicurezze umane, dalle preoccupazioni mondane, infondendogli il coraggio di rischiare tutto e la gioia di sentirsi pescatore di uomini. Ha chiamato proprio lui a

<sup>\*</sup> Die 29 Iunii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Lc 5, 5; Gv 21, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Mt 14, 30,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Mt 16, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Mc 14, 66-72.

confermare nella fede i fratelli.<sup>5</sup> A lui ha dato – lo abbiamo ascoltato nel Vangelo – le chiavi per aprire le porte che conducono all'incontro con il Signore e il potere di legare e sciogliere: legare i fratelli a Cristo e sciogliere i nodi e le catene della loro vita.<sup>6</sup>

Tutto ciò è stato possibile solo perché – come ci ha raccontato la prima Lettura – Pietro per primo è stato liberato. Le catene che lo tengono prigioniero vengono spezzate e, proprio come era accaduto nella notte della liberazione degli Israeliti dalla schiavitù dell'Egitto, gli viene chiesto di alzarsi in fretta, di mettere la cintura e legarsi i sandali per uscire. E il Signore spalanca le porte davanti a lui. È una nuova storia di apertura, di liberazione, di catene spezzate, di uscita dalla prigionia che rinchiude. Pietro fa l'esperienza della Pasqua: il Signore lo ha liberato.

Anche l'Apostolo Paolo ha sperimentato la liberazione da parte di Cristo. È stato liberato dalla schiavitù più opprimente, quella del suo io, e da Saulo, nome del primo re di Israele, è diventato Paolo, che significa "piccolo". È stato liberato anche dallo zelo religioso che lo aveva reso accanito nel sostenere le tradizioni ricevute <sup>8</sup> e violento nel perseguitare i cristiani. È stato liberato. L'osservanza formale della religione e la difesa a spada tratta della tradizione, invece che aprirlo all'amore di Dio e dei fratelli, lo avevano irrigidito: era un fondamentalista. Da questo Dio lo liberò; e, invece, non gli risparmiò tante debolezze e difficoltà che resero più feconda la sua missione evangelizzatrice: le fatiche dell'apostolato, l'infermità fisica; <sup>9</sup> le violenze, le persecuzioni, i naufragi, la fame e la sete, e, come egli stesso racconta, una spina che lo tormentò nella carne. <sup>10</sup>

Paolo ha così compreso che «Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti», <sup>11</sup> che tutto possiamo in Lui che ci dà forza, <sup>12</sup> che niente può mai separarci dal Suo amore. <sup>13</sup> Per questo, alla fine della sua vita – ce lo ha narrato la Seconda Lettura – Paolo può dire: «il Signore mi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Lc 22, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Mt 16, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr At 12, 7-10.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Gal 1, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Gal 4, 13-14.

<sup>10</sup> Cfr 2 Cor 12, 7-10.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> 1 Cor 1, 27,

<sup>12</sup> Cfr Fil 4, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr Rm 8, 35-39.

è stato vicino» e «mi libererà da ogni male». <sup>14</sup> Paolo ha fatto l'esperienza della Pasqua: il Signore lo ha liberato.

Cari fratelli e sorelle, la Chiesa guarda a questi due giganti della fede e vede due Apostoli che hanno liberato la potenza del Vangelo nel mondo, solo perché sono stati prima liberati dall'incontro con Cristo. Egli non li ha giudicati, non li ha umiliati, ma ha condiviso la loro vita con affetto e vicinanza, sostenendoli con la sua stessa preghiera e, qualche volta, richiamandoli per scuoterli al cambiamento. A Pietro, Gesù dice teneramente: «Io ho pregato per te, affinché non venga meno la tua fede»; <sup>15</sup> a Paolo chiede: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». <sup>16</sup> Così Gesù fa anche con noi: ci assicura la sua vicinanza pregando per noi e intercedendo presso il Padre; e ci rimprovera con dolcezza quando sbagliamo, perché possiamo ritrovare la forza di rialzarci e riprendere il cammino.

Toccati dal Signore, anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre bisogno di venire liberati, perché solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile. Come Pietro, siamo chiamati a essere liberi dal senso della sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare; a essere liberi dalla paura che ci immobilizza e ci rende timorosi, chiudendoci nelle nostre sicurezze e togliendoci il coraggio della profezia. Come Paolo, siamo chiamati a essere liberi dalle ipocrisie dell'esteriorità; a essere liberi dalla tentazione di imporci con la forza del mondo anziché con la debolezza che fa spazio a Dio; liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi e inflessibili; liberi dai legami ambigui col potere e dalla paura di essere incompresi e attaccati.

Pietro e Paolo ci consegnano l'immagine di una Chiesa affidata alle nostre mani, ma condotta dal Signore con fedeltà e tenerezza – è Lui che conduce la Chiesa –; di una Chiesa debole, ma forte della presenza di Dio; l'immagine di una Chiesa liberata che può offrire al mondo quella liberazione che da solo non può darsi: la liberazione dal peccato, dalla morte, dalla rassegnazione, dal senso dell'ingiustizia, dalla perdita della speranza che abbruttisce la vita delle donne e degli uomini del nostro tempo.

Chiediamoci oggi, in questa celebrazione e dopo, chiediamoci: le nostre città, le nostre società, il nostro mondo, quanto hanno bisogno di liberazione? Quante catene vanno spezzate e quante porte sbarrate devono essere

<sup>14 2</sup> Tm 4, 17.18.

 $<sup>^{15}</sup>$  Lc 22, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> At 9, 4.

aperte! Noi possiamo essere collaboratori di questa liberazione, ma solo se per primi ci lasciamo liberare dalla novità di Gesù e camminiamo nella libertà dello Spirito Santo.

Oggi i nostri fratelli Arcivescovi ricevono il Pallio. Questo segno di unità con Pietro ricorda la missione del pastore che dà la vita per il gregge. È donando la vita che il Pastore, liberato da sé, diventa strumento di liberazione per i fratelli. Oggi è con noi la Delegazione del Patriarcato Ecumenico, inviata in questa occasione dal caro fratello Bartolomeo: la vostra gradita presenza è un prezioso segno di unità nel cammino di liberazione dalle distanze che scandalosamente dividono i credenti in Cristo. Grazie per la vostra presenza.

Preghiamo per voi, per i Pastori, per la Chiesa, per tutti noi: perché, liberati da Cristo, possiamo essere apostoli di liberazione nel mondo intero.

#### **ALLOCUTIONES**

Ι

#### Ad Iuvenes «Progetto Policoro» Conferentiae Episcopalis Italiae.\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Vi do il benvenuto. Sono lieto di condividere con voi il 25° del Progetto Policoro della Chiesa italiana. Ringrazio i due "portavoce" che lo hanno presentato ed estendo il mio saluto a tutti i giovani e i collaboratori coinvolti in questi anni. Ringrazio il Cardinale Presidente e il Segretario Generale, come pure coloro che vi accompagnano sul cammino formativo. E grazie per il bel dono annunciato della statua di San Giuseppe! Grazie!

Il Progetto Policoro è stato ed è un segno di speranza, soprattutto per tanti territori del Sud d'Italia carenti di lavoro o che sfruttano i lavoratori. Oggi siete chiamati a esserlo in un modo nuovo – essere speranza è un modo nuovo –, perché questo importante anniversario capita in un periodo di forte crisi socio-economica a causa della pandemia. Vorrei suggerire quattro verbi che possano servire per il vostro cammino e perché sia concreto.

Il primo è animare, cioè dare animo. Mai come in questo tempo sentiamo la necessità di giovani che sappiano, alla luce del Vangelo, dare un'anima all'economia, perché siamo consapevoli che «ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie».¹ È il sogno che sta coltivando anche l'iniziativa "Economia di Francesco" – di San Francesco! Voi vi chiamate "animatori di comunità". In effetti, le comunità vanno animate dal di dentro attraverso uno stile di dedizione: essere costruttori di relazioni, tessitori di un'umanità solidale, nel momento in cui l'economia si "vaporizza" nelle finanze, e questo è una nuova forma più sofisticata della catena di Sant'Antonio che tutti conosciamo. Si tratta di aiutare le parrocchie e le diocesi a camminare e progettare sul «grande tema [che] è il lavoro», cercando di «far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze».² È un problema di dignità. La dignità della persona non viene

<sup>\*</sup> Die 5 Iunii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lett. enc. Laudato si', 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lett. enc. Fratelli tutti, 162.

dai soldi, non viene dalle cose che si sanno, viene dal lavoro. Il lavoro è un'unzione di dignità. Chi non lavora non è degno. Così, semplice.

Occuparsi del lavoro è promuovere la dignità della persona. Infatti, il lavoro non nasce dal nulla, ma dall'ingegno e dalla creatività dell'uomo: è un'imitazione di Dio creatore. Voi non siete di quelli che si limitano a lamentele per il lavoro che manca, ma volete essere propositivi, protagonisti, per favorire la crescita di figure imprenditoriali al servizio del bene comune. L'obiettivo da perseguire è quello «dell'accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti». A voi giovani non manca la creatività – non abbiate paura, non abbiate paura –: vi incoraggio a lavorare per un modello di economia alternativo a quello consumistico, che produce scarti. La condivisione, la fraternità, la gratuità e la sostenibilità sono i pilastri su cui fondare un'economia diversa. È un sogno che richiede audacia, infatti sono gli audaci a cambiare il mondo e a renderlo migliore. Non è volontarismo: è fede, perché la vera novità proviene sempre dalle mani di Dio. Questo è animare, il primo verbo.

Il secondo verbo è abitare. Vi chiediamo di mostrarci che è possibile abitare il mondo senza calpestarlo – è importante questo –: sarebbe una bella conquista per tutti! Abitare la terra non vuol dire prima di tutto possederla, no, ma saper vivere in pienezza le relazioni: relazioni con Dio, relazioni con i fratelli, relazioni con il creato e con noi stessi.<sup>4</sup> Vi esorto ad amare i territori in cui Dio vi ha posti, evitando la tentazione di fuggire altroye. Anzi, proprio le periferie possono diventare laboratori di fraternità. Dalle periferie spesso nascono esperimenti di inclusione: «da tutti, infatti, si può imparare qualcosa, nessuno è inutile, nessuno è superfluo».<sup>5</sup> Possiate aiutare la comunità cristiana ad abitare la crisi della pandemia con coraggio e con speranza. Dio non ci abbandona mai e noi possiamo diventare segno della sua misericordia se sappiamo chinarci sulle povertà del nostro tempo: sui giovani che non trovano lavoro, i cosiddetti Neet, su quelli che soffrono la depressione, su quelli demotivati, su quelli stanchi nella vita, su quelli che hanno smesso di sognare un mondo nuovo. E ci sono giovani che hanno smesso di sognare. È triste, perché la vocazione di un giovane è sognare. Il Servo di Dio Giorgio La Pira sosteneva che la disoccupazione è «uno sperpero di forze produttive».6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 32.

 $<sup>^4</sup>$  Lett. enc. Laudato si', 210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lett. enc. Fratelli tutti, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'attesa della povera gente, LEF, Firenze 1978, 20.

E poi, in questo momento in Italia, voglio fermarmi su una cosa grave: la disoccupazione che fa sì che tanti giovani cerchino un'alienazione. Voi sapete tante cose... Un numero consistente cerca il suicidio. Poi, alienarsi, andare fuori della vita, in un momento nel quale non siamo nell'estate della vita demografica italiana; siamo nell'inverno! Ci mancano i giovani e per questo i giovani non possono darsi il lusso di non entrare in questo lavoro. La media dell'età in Italia è 47 anni! Beh, siete vecchi. Non ha futuro. "Ma, come posso fare figli se non ho il lavoro?", "Io, donna, come posso fare i figli, che appena il capo dell'ufficio vede la pancia mi caccia via, a tal punto che la pancia è diventata una vergogna?". È tutto in un altro modo! Dovete reagire contro questo. Che i giovani incomincino a sognare, a fare i genitori, a fare figli. E per questo, che abbiano dei lavori. Il lavoro è un po' una garanzia di questo futuro.

Inoltre, è il momento di abitare il sociale, il lavoro e la politica senza paura di sporcarsi le mani. Voi potete dare una mano ad aprire le porte e le finestre delle parrocchie, affinché i problemi della gente entrino sempre più nel cuore delle comunità.

E non abbiate paura di abitare anche i conflitti. Li troviamo nel mondo, ma anche a livello ecclesiale e sociale. Serve la pazienza di trasformarli in capacità di ascolto, di riconoscimento dell'altro, di crescita reciproca. Le tensioni e i conflitti sono parte della vita, ma sappiamo che la loro «risoluzione su di un piano superiore»<sup>7</sup> è il segno che abbiamo puntato più in alto, più in alto dei nostri interessi particolari, per uscire dalle sabbie mobili dell'inimicizia sociale.

Il terzo verbo è appassionarsi. E questo è un po' di moda dappertutto: l'inimicizia sociale e non l'amicizia sociale alla quale siamo tutti chiamati. Il terzo verbo, forse, è il più giovanile di tutti e quattro: appassionarsi. C'è uno stile che fa la differenza: la passione per Gesù Cristo e per il suo Vangelo. E questo si vede nel "di più" che mettete per accompagnare altri giovani a prendere in mano la loro vita, ad appassionarsi al loro futuro, a formarsi competenze adeguate per il lavoro. Il Progetto Policoro sia sempre al servizio dei volti concreti, della vita delle persone, soprattutto dei poveri e degli ultimi della nostra società. Come scrivevo nell'Esortazione Apostolica Christus vivit, «voglio ricordare qual è la grande domanda: Tante

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 228.

volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: "Ma chi sono io?". Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: "Per chi sono io?". Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto che tu sia anche per gli altri, e ha posto in te molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che non sono per te, ma per gli altri». In questo senso, puoi domandarti: per chi mi appassiono? Prima di tutto: sono appassionato? E poi: per chi mi appassiono? Che cosa prende il mio cuore? Questa vita è presa con lungimiranza? E non prigioniera delle piccole cose, delle cosine. Per che cosa mi spendo? Non siamo creati per fare carriera, ma per crescere in comunione con il Creatore e con le creature. Per far crescere.

E qui va ribadito che ci si appassiona quando si ha cura della propria interiorità, se non si trascura la spiritualità, se si studia, se si conosce in profondità la dottrina sociale della Chiesa e ci si sforza di tradurla nel concreto delle situazioni. Non abbiate paura di prestarvi anche gratuitamente per risollevare la vita di chi è scartato. Andate alle periferie a trovare gli scartati. Il contrario della passione, cosa è? L'accidia? La mediocrità o la superficialità, che induce a pensare di sapere già tutto in partenza e a non ricercare soluzioni ai problemi mettendosi in gioco in prima persona. Come ci ricorda don Milani: «Non vedremo sbocciare dei santi finché non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando all'ingiustizia sociale! ». E vi faccio la domanda: voi vibrate di dolore e di fede davanti a tante ingiustizie sociali, allo sfruttamento, alla mancanza di lavoro, allo scarto degli anziani? Appassionarsi è vibrare per questo.

Il quarto e ultimo verbo è accompagnare. Il Progetto Policoro è una rete di relazioni umane ed ecclesiali: molte persone si impegnano ad accompagnarvi, le vostre diocesi vi guardano con speranza, e ciascuno di voi è capace di farsi compagno di strada verso tutti i giovani che incontra sul suo cammino. La vostra presenza nei territori diventa così il segno di una Chiesa che sa prendere per mano. E questo è lo stile di Cristo nei confronti dei discepoli di Emmaus, 10 che si dimostravano rassegnati, sfiduciati, chiusi, per quello che era capitato a Gerusalemme. Gesù lascia esprimere la loro delusione, ma li aiuta anche a rileggere tutto a partire dalla Pasqua. Così meditava il vescovo Tonino Bello: «È necessario mettersi in viaggio sulla Gerusalemme – Gerico.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> N. 286

 $<sup>^9\,</sup>$  Esperienze pastorali, LEF, Firenze 1957, 241.

 $<sup>^{10}\ {\</sup>rm Cfr}\ Lc\ 24,\ 13\mbox{-}35.$ 

È l'asse su cui la fede interseca la storia, e la speranza incrocia la disperazione, e la carità si imbatte nei frutti della violenza». La fede ci dice che la crisi può essere un passaggio di crescita. Voi sapete che da una crisi mai usciremo uguali. Si esce o migliori o peggiori, mai uguali. Lo Spirito di Cristo risorto anima la speranza per uscirne, che diventa aiuto alle persone perché si rialzino, si rimettano in cammino, tornino a sognare e si impegnino nella vita, nella famiglia, nella Chiesa e nella società. E anzi, ricordate che da una crisi non si può uscire da soli. O usciamo insieme o non si può uscire. Rimarremo nel labirinto della crisi.

Cari giovani, alla scuola del magistero sociale della Chiesa, voi siete già segni di speranza. La vostra presenza nelle diocesi possa aiutare tutti a comprendere che l'evangelizzazione passa anche attraverso la cura del lavoro. I 25 anni del Progetto Policoro siano una *ripartenza*. Vi incoraggio a «sognare insieme» 12 per il bene della Chiesa che è in Italia. E vi incoraggio a fare chiasso. I giovani devono fare chiasso. Vi accompagno con la mia preghiera. Invoco sulle vostre famiglie e comunità la benedizione del Signore. E vi chiedo, per favore, di non dimenticarvi di pregare per me. Grazie!

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Carità con viscere di misericordia, EMP, Padova 2009, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lett. enc. Fratelli tutti, 8.

#### $\Pi$

#### Ad Diaconos Permanentes cum familiis dioecesis Romanae.\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Grazie della visita.

Vi ringrazio per le vostre parole e le vostre testimonianze. Saluto il Cardinale Vicario, tutti voi e le vostre famiglie. Mi rallegro che tu, Giustino, sia stato nominato Direttore della Caritas: guardando te penso che crescerà, tu hai il doppio di statura di don Ben, vai avanti! [ridono, applausi] Come pure del fatto che la Diocesi di Roma abbia ripreso l'antica consuetudine di affidare una chiesa a un diacono perché diventi una Diaconia, come ha fatto con te, caro Andrea, in un quartiere popolare della città. Saluto con affetto te e tua moglie Laura. Mi auguro che non finirai come San Lorenzo, ma vai avanti! [ridono]

Visto che mi avete chiesto che cosa mi aspetto dai diaconi di Roma, vi dirò alcune cose, come faccio spesso quando vi incontro e mi fermo a scambiare due parole con qualcuno di voi.

Partiamo riflettendo un poco sul ministero del diacono. La via maestra da percorrere è quella indicata dal Concilio Vaticano II, che ha inteso il diaconato come «grado proprio e permanente della gerarchia». La Lumen gentium, dopo aver descritto la funzione dei presbiteri come partecipazione alla funzione sacerdotale di Cristo, illustra il ministero dei diaconi, «ai quali – dice – vengono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio».¹ Questa differenza non è di poco conto. Il diaconato, che nella concezione precedente era ridotto a un ordine di passaggio verso il sacerdozio, riacquista così il suo posto e la sua specificità. Già il solo fatto di sottolineare questa differenza aiuta a superare la piaga del clericalismo, che pone una casta di sacerdoti "sopra" il Popolo di Dio. Questo è il nocciolo del clericalismo: una casta sacerdotale "sopra" il Popolo di Dio. E se non si risolve questo, continuerà il clericalismo nella Chiesa. I diaconi, proprio perché dediti al servizio di questo Popolo, ricordano che nel corpo ecclesiale nessuno può elevarsi al di sopra degli altri.

Nella Chiesa deve vigere la logica opposta, la logica dell'abbassamento. Tutti siamo chiamati ad abbassarei, perché Gesù si è abbassato, si è fatto

<sup>\*</sup> Die 19 Iunii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. 29.

servo di tutti. Se c'è uno grande nella Chiesa è Lui, che si è fatto il più piccolo e il servo di tutti. E tutto comincia da qui, come ci ricorda il fatto che il diaconato è la porta d'ingresso dell'Ordine. E diaconi si rimane per sempre. Ricordiamoci, per favore, che sempre per i discepoli di Gesù amare è servire e servire è regnare. Il potere sta nel servizio, non in altro. E come tu hai ricordato quello che dico, che i diaconi sono i custodi del servizio nella Chiesa, per conseguenza si può dire che sono i custodi del vero "potere" nella Chiesa, perché nessuno vada oltre il potere del servizio. Pensate su questo.

Il diaconato, seguendo la via maestra del Concilio, ci conduce così al centro del mistero della Chiesa. Come ho parlato di "Chiesa costitutivamente missionaria" e di "Chiesa costitutivamente sinodale", così dico che dovremmo parlare di "Chiesa costitutivamente diaconale". Se non si vive questa dimensione del servizio, infatti, ogni ministero si svuota dall'interno, diventa sterile, non produce frutto. E poco a poco si mondanizza. I diaconi ricordano alla Chiesa che è vero quanto scoprì Santa Teresina: la Chiesa ha un cuore bruciato dall'amore. Sì, un cuore umile che palpita di servizio. I diaconi ci ricordano questo quando, come il diacono San Francesco, portano agli altri la prossimità di Dio senza imporsi, servendo con umiltà e letizia. La generosità di un diacono che si spende senza cercare le prime file profuma di Vangelo, racconta la grandezza dell'umiltà di Dio che fa il primo passo – sempre, Dio sempre fa il primo passo – per andare incontro anche a chi gli ha voltato le spalle.

Oggi occorre fare attenzione anche a un altro aspetto. La diminuzione del numero dei presbiteri ha portato a un impegno prevalente dei diaconi in compiti di supplenza che, per quanto importanti, non costituiscono lo specifico del diaconato. Sono compiti di supplenza. Il Concilio, dopo aver parlato del servizio al Popolo di Dio «nella diaconia della liturgia, della parola e della carità», sottolinea che i diaconi sono soprattutto – soprattutto – «dediti agli uffici della carità e dell'amministrazione». La frase richiama i primi secoli, quando i diaconi si occupavano a nome e per conto del vescovo delle necessità dei fedeli, in particolare dei poveri e degli ammalati. Possiamo attingere anche alle radici della Chiesa di Roma. Non penso soltanto a San Lorenzo, ma anche alla scelta di dare vita alle diaconie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lumen gentium, 29.

Nella grande metropoli imperiale si organizzarono sette luoghi, distinti dalle parrocchie e distribuiti nei municipi della città, in cui i diaconi svolgevano un lavoro capillare a favore dell'intera comunità cristiana, in particolare degli "ultimi", perché, come dicono gli *Atti degli Apostoli*, nessuno tra di loro fosse bisognoso.<sup>3</sup>

Per questo a Roma si è cercato di recuperare questa antica tradizione con la diaconia nella chiesa di San Stanislao. So che siete ben presenti anche nella Caritas e in altre realtà vicine ai poveri. Così facendo non perderete mai la bussola: i diaconi non saranno "mezzi preti" o preti di seconda categoria, né "chierichetti di lusso", no, su quella strada non si cammina; saranno servi premurosi che si danno da fare perché nessuno sia escluso e l'amore del Signore tocchi concretamente la vita della gente. In definitiva, si potrebbe riassumere in poche parole la spiritualità diaconale, cioè la spiritualità del servizio: disponibilità dentro e apertura fuori. Disponibili dentro, di cuore, pronti al sì, docili, senza far ruotare la vita attorno alla propria agenda; e aperti fuori, con lo sguardo rivolto a tutti, soprattutto a chi è rimasto fuori, a chi si sente escluso. Ho letto ieri un passo di don Orione, che parlava dell'accoglienza dei bisognosi, e lui diceva: "Nelle nostre case - parlava ai religiosi della sua congregazione - nelle nostre case dev'essere accolto ognuno che abbia un bisogno, qualsiasi tipo di necessità, qualsiasi cosa, anche chi abbia un dolore". E questo mi piace. Ricevere non solo i bisognosi, ma quello che ha un dolore. Aiutare questa gente è importante. Affido a voi questo.

Circa quello che mi aspetto dai diaconi di Roma, aggiungo ancora tre brevi idee – ma non spaventatevi: sto finendo già – che non vanno nella direzione delle "cose da fare", ma delle dimensioni da coltivare. In primo luogo mi aspetto che siate *umili*. È triste vedere un vescovo e un prete che si pavoneggiano, ma lo è ancora di più vedere un diacono che vuole mettersi al centro del mondo, o al centro della liturgia, o al centro della Chiesa. Umili. Tutto il bene che fate sia un segreto tra voi e Dio. E così porterà frutto.

In secondo luogo, mi aspetto siate *bravi sposi e bravi padri*. E bravi nonni. Questo darà speranza e consolazione alle coppie che stanno vivendo momenti di fatica e che troveranno nella vostra semplicità genuina una mano

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr 4, 34.

tesa. Potranno pensare: "Guarda un po' il nostro diacono! È contento di stare con i poveri, ma anche con il parroco e persino con i figli e con la moglie!". Anche con la suocera, è molto importante! Fare tutto con gioia, senza lamentarsi: è una testimonianza che vale più di tante prediche. E le lamentele, fuori. Senza lamentarsi. "Ho avuto tanto lavoro, tanto...". Niente. Mangiate [mandate giù] queste cose. Fuori. Il sorriso, la famiglia, aperti alla famiglia, la generosità...

Infine, terza [cosa], mi aspetto che siate delle sentinelle: non solo che sappiate avvistare i lontani e i poveri – questo non è tanto difficile – ma che aiutiate la comunità cristiana ad avvistare Gesù nei poveri e nei lontani, mentre bussa alle nostre porte attraverso di loro. E una dimensione anche, dirò, catechetica, profetica, della sentinella-profeta-catechista che sa vedere oltre e aiutare gli altri a vedere oltre, e vedere i poveri, che sono lontani. Potete fare vostra quella bella immagine che sta alla fine dei Vangeli, quando Gesù da lontano chiede ai suoi: «Non avete nulla da mangiare?» E il discepolo amato lo riconosce e dice: «È il Signore!». Qualsiasi necessità, vedere il Signore. Così anche voi avvistate il Signore quando, in tanti suoi fratelli più piccoli, chiede di essere nutrito, accolto e amato. Ecco, vorrei che questo fosse il profilo dei diaconi di Roma e di tutto il mondo. Lavorate su questo. Voi avete delle generosità e andate avanti con questo.

Vi ringrazio per quello che fate e per quello che siete e vi chiedo, per favore, di continuare a pregare per me. Grazie.

#### III

Ad participes Coetus «Unionis Operum pro Ecclesiis Orientalibus iuvandis» (R.O.A.C.O.).\*

Cari amici.

sono lieto di incontrarvi al termine dei lavori di questa vostra sessione Plenaria. Saluto il Cardinale Leonardo Sandri, il Cardinale Zenari, Monsignor Pizzaballa, gli altri Superiori del Dicastero – che nel frattempo sono cambiati – gli Officiali e i membri delle Agenzie che compongono la vostra Assemblea.

Il fatto di ritrovarsi in presenza dà fiducia e aiuta il vostro lavoro, mentre l'anno scorso fu possibile soltanto collegarsi a distanza per riflettere insieme; ma sappiamo che non è la stessa cosa: abbiamo bisogno di incontrarci, di far dialogare meglio le parole e i pensieri, per accogliere le domande e il grido che giungono da tante parti del mondo, in modo particolare dalle Chiese e dai Paesi per i quali svolgete la vostra opera. Ne sono testimone io stesso, perché fu proprio in questo contesto, nel 2019, che annunciai la mia intenzione di recarmi in Iraq, e grazie a Dio pochi mesi fa ho potuto realizzare questo desiderio. Sono stato contento di inserire, tra le persone del seguito, una vostra Rappresentante, anche in segno di gratitudine per quello che avete fatto e che farete.

Nonostante la pandemia, avete avuto riunioni straordinarie nel corso di quest'anno, sia per affrontare la situazione dell'Eritrea, sia per seguire quella del Libano, dopo la terribile esplosione nel porto di Beirut il 4 agosto scorso. E a questo proposito ringrazio per l'impegno a sostenere il Libano in questa grave crisi; e vi chiedo di pregare e invitare a farlo per l'incontro che avremo il 1° luglio, insieme ai Capi delle Chiese cristiane del Paese, perché lo Spirito Santo ci guidi e ci illumini.

Attraverso di voi desidero far giungere il mio ringraziamento a tutte le persone che sostengono i vostri progetti e che li rendono possibili: spesso sono semplici fedeli, famiglie, parrocchie, volontari..., che sanno di essere "tutti fratelli" e destinano un po' del loro tempo e delle loro risorse per quelle realtà di cui voi vi prendete cura. Mi hanno riferito che nel 2020

<sup>\*</sup> Die 24 Iunii 2021.

la Colletta per la Terra Santa ha potuto raccogliere circa la metà rispetto agli anni passati. Certamente hanno pesato i lunghi mesi in cui la gente non ha potuto radunarsi nelle chiese per le celebrazioni, ma anche la crisi economica generata dalla pandemia. Se da un lato questo ci fa bene, perché ci spinge a una maggiore essenzialità, tuttavia non può lasciarci indifferenti, anche pensando alle strade deserte di Gerusalemme, senza pellegrini che vanno a rigenerarsi nella fede, ma anche ad esprimere solidarietà concreta con le Chiese e le popolazioni locali. Rinnovo pertanto l'appello a tutti perché si riscopra l'importanza di questa carità, di cui parlava già San Paolo nelle sue Lettere e che San Paolo VI ha voluto riorganizzare con l'Esortazione Apostolica Nobis in animo, del 1974, che ripropongo nella sua piena attualità e validità.

Nella vostra riunione vi siete soffermati su diversi contesti geografici ed ecclesiali. Anzitutto la stessa Terra Santa, con Israele e Palestina, popoli per i quali sogniamo sempre che nel cielo si distenda l'arco della pace, dato da Dio a Noè come segno dell'alleanza tra Cielo e terra e della pace tra gli uomini. Troppo spesso invece, anche di recente, quei cieli sono solcati da ordigni che portano distruzione, morte e paura!

Il grido che si leva dalla Siria è sempre presente al cuore di Dio, ma sembra non riesca a toccare quello degli uomini che hanno in mano le sorti dei popoli. Rimane lo scandalo di dieci anni di conflitto, milioni di sfollati interni ed esterni, le vittime, l'esigenza di una ricostruzione che resta ancora in ostaggio di logiche di parte e della mancanza di decisioni coraggiose per il bene di quella martoriata Nazione.

Oltre a quella del Cardinale Zenari, Nunzio Apostolico a Damasco, la presenza dei Rappresentanti Pontifici in Libano, Iraq, Etiopia, Armenia e Georgia, che saluto e ringrazio di cuore, vi ha consentito di riflettere sulla situazione ecclesiale in quei Paesi. Il vostro stile è prezioso, perché aiuta i Pastori e i fedeli a concentrarsi sull'essenziale, cioè su ciò che serve all'annuncio del Vangelo, manifestando insieme il volto della Chiesa, che è Madre, con particolare attenzione ai piccoli e ai poveri. A volte bisogna ricostruire gli edifici e le cattedrali, comprese quelle distrutte dalle guerre, ma anzitutto bisogna avere a cuore le pietre vive che sono ferite e disperse.

Seguo con apprensione la situazione che si è generata con il conflitto nella regione del Tigray, in Etiopia, sapendo che la sua portata abbraccia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Gen 9, 12-17.

anche la vicina Eritrea. Al di là delle differenze religiose e confessionali, ci rendiamo conto di quanto sia essenziale il messaggio della *Fratelli tutti*, quando le differenze tra etnie e le conseguenti lotte per il potere sono erette a sistema.

Al termine del mio Viaggio Apostolico in Armenia, nel 2016, insieme al Catholicos Karekin II abbiamo liberato in cielo delle colombe, come segno e auspicio della pace nell'intera regione del Caucaso. Purtroppo, essa negli ultimi mesi è stata un'altra volta ferita, e per questo vi ringrazio per l'attenzione che avete posto alla realtà della Georgia e dell'Armenia, affinché la comunità cattolica continui ad essere segno e fermento di vita evangelica.

Carissimi, grazie della vostra presenza, grazie del vostro ascolto e della vostra opera. Benedico ciascuno di voi e il vostro lavoro. E voi, per favore, continuate a pregare per me. Grazie!

# IV

### Ad Legatos Mundialis Foederationis Luteranae.\*

Cari fratelli e sorelle,

«grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo».¹ E con le parole che l'Apostolo Paolo rivolse ai cristiani che si trovavano a Roma, desidero accogliere e salutare voi, Rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale; in particolare il Presidente, l'Arcivescovo Musa, che ringrazio per le sue parole, e il Segretario Generale, il Rev.do Martin Junge. Ricordo molto volentieri la mia visita a Lund – si ricorda? –, città in cui fu fondata la vostra Federazione. In quella indimenticabile tappa ecumenica abbiamo fatto esperienza della forza evangelica della riconciliazione, attestando che «attraverso il dialogo e la testimonianza condivisa non siamo più estranei».² Non più estranei, ma fratelli.

Cari fratelli e sorelle, in cammino dal conflitto alla comunione, nel giorno della commemorazione della Confessio Augustana siete venuti a Roma perché cresca l'unità tra di noi. Vi ringrazio per questo ed esprimo la mia speranza che la riflessione comune sulla Confessio Augustana, in vista del 500° anniversario della sua lettura, il 25 giugno 2030, apporti beneficio al nostro cammino ecumenico. Ho detto "in cammino dal conflitto alla comunione", e questo cammino si fa soltanto in crisi: la crisi che ci aiuta a maturare quello che stiamo cercando. Dal conflitto che abbiamo vissuto durante secoli e secoli, alla comunione che vogliamo, e per fare questo ci mettiamo in crisi. Una crisi che è una benedizione del Signore. All'epoca, la Confessio Augustana rappresentò il tentativo di sventare la minaccia di una scissione nel cristianesimo occidentale; originariamente intesa come documento di riconciliazione intra-cattolico, assunse solo più tardi il carattere di testo confessionale luterano. Già nel 1980, in occasione del suo 450° anniversario, Luterani e Cattolici affermarono: «Ciò che abbiamo riconosciuto nella Confessio Augustana come fede comune può aiutarci a confessare insieme questa fede in maniera nuova anche nel nostro tempo».<sup>3</sup> Confessare insieme

<sup>\*</sup> Die 25 Iunii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rm 1. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dichiarazione congiunta, 31 ottobre 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dichiarazione congiunta "Tutti sotto uno stesso Cristo", n. 27.

quel che ci accomuna nella fede. Vengono in mente le parole dell'Apostolo Paolo, che scriveva: «Un solo corpo [...] un solo battesimo. Un solo Dio».

Un solo Dio. Nel primo articolo, la Confessio Augustana professa la fede nel Dio uno e trino, richiamandosi appositamente al Concilio di Nicea. Il credo di Nicea è espressione vincolante di fede non solo per i Cattolici e i Luterani, ma anche per i fratelli Ortodossi e per molte altre comunità cristiane. È un tesoro comune: adoperiamoci affinché il 1700° anniversario di quel grande Concilio, che ricorrerà nel 2025, dia nuovo impulso al cammino ecumenico, che è un dono di Dio e per noi un percorso irreversibile.

Un solo battesimo. Cari fratelli e sorelle, tutto quello che la grazia di Dio ci sta dando la gioia di sperimentare e condividere - il crescente superamento delle divisioni, la progressiva guarigione della memoria, la collaborazione riconciliata e fraterna tra di noi - trova fondamento proprio nell'«unico battesimo per la remissione dei peccati».<sup>5</sup> Il santo battesimo è il dono divino originario, che sta alla base di ogni nostro sforzo religioso e di ogni impegno al raggiungimento della piena unità. Sì, perché l'ecumenismo non è un esercizio di diplomazia ecclesiale, ma un cammino di grazia. Esso non poggia su mediazioni e accordi umani, ma sulla grazia di Dio, che purifica la memoria e il cuore, vince le rigidità e orienta verso una comunione rinnovata: non verso accordi al ribasso o sincretismi concilianti, ma verso un'unità riconciliata nelle differenze. In questa luce vorrei incoraggiare tutti coloro che sono impegnati nel dialogo cattolico-luterano a proseguire con fiducia nella preghiera incessante, nell'esercizio della carità condivisa e nella passione per la ricerca volta a una maggiore unità tra le varie membra del Corpo di Cristo.

Un solo corpo. A questo proposito, la Regola di Taizé contiene una bella esortazione: «Abbiate la passione dell'unità del Corpo di Cristo». La passione per l'unità matura attraverso la sofferenza che si prova davanti alle ferite che abbiamo inferto al Corpo di Cristo. Quando avvertiamo dolore per la divisione dei cristiani, ci avviciniamo a quello che Gesù sperimenta, continuando a vedere i suoi discepoli disuniti, le sue vesti lacerate. Oggi mi avete regalato una patena e un calice provenienti proprio dai laboratori di Taizé. Vi ringrazio per questi doni, che evocano la nostra partecipazione

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ef 4, 4.5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Credo niceno-costantinopolitano.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Gv 19, 23.

alla Passione del Signore. Anche noi viviamo infatti una sorta di passione, nel suo duplice significato: da una parte sofferenza, perché non è ancora possibile radunarci attorno allo stesso altare, allo stesso calice; dall'altra, ardore nel servire la causa dell'unità, per la quale il Signore ha pregato e offerto la vita.

Proseguiamo dunque con passione nel nostro cammino dal conflitto alla comunione sulla strada della crisi. La prossima tappa riguarderà la comprensione degli stretti legami tra Chiesa, ministero ed Eucaristia. Sarà importante guardare con umiltà spirituale e teologica alle circostanze che portarono alle divisioni, nella fiducia che, se è impossibile annullare le tristi vicende del passato, è possibile rileggerle all'interno di una storia riconciliata. La vostra Assemblea Generale nel 2023 potrebbe essere un passo importante per purificare la memoria e valorizzare tanti tesori spirituali, che il Signore ha disposto per tutti lungo i secoli.

Cari fratelli e sorelle, il percorso che va dal conflitto alla comunione, sulla strada della crisi, non è facile, ma non siamo soli: Cristo ci accompagna. Il Signore crocifisso e risorto benedica tutti noi, e in particolare Lei, caro Reverendo Junge, caro amico Martin, che il 31 ottobre terminerà il suo servizio come Segretario Generale. Vi ringrazio ancora di cuore per la visita e vi invito a pregare insieme, ciascuno nella propria lingua, il Padre Nostro per il ristabilimento della piena unità tra i cristiani. E il modo di farla, lo lasciamo allo Spirito Santo che è creativo, molto creativo, e anche poeta.

Preghiamo il Padre Nostro. "Padre Nostro...".

## V

## Ad Delegationem Patriarchatus Oecumenici Constantinopolitani.\*

Cari fratelli in Cristo,

vi saluto con gioia e vi do il benvenuto con affetto a Roma in occasione della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Ringrazio il Metropolita Emmanuel per le cortesi parole che mi ha rivolto – parole di fratello. Lo scambio annuale di delegazioni tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli per le feste dei rispettivi Patroni è un segno della comunione reale, anche se non ancora piena, che già ci lega. Sono vivamente grato a Sua Santità Bartolomeo e al Santo Sinodo che hanno voluto inviarvi tra noi e vi ringrazio per la gradita visita.

Quest'anno festeggeremo i Santi Pietro e Paolo mentre il mondo sta ancora lottando per uscire dalla drammatica crisi causata dalla pandemia. Questo flagello è stato un banco di prova che ha investito tutti e tutto. Più grave di questa crisi c'è solo la possibilità di sprecarla, senza apprendere la lezione che ci consegna. È una lezione di umiltà, che ci insegna l'impossibilità di vivere sani in un mondo malato e di continuare come prima senza renderci conto di quanto non andava. Anche ora, il grande desiderio di tornare alla normalità può mascherare l'insensata pretesa di appoggiarsi nuovamente a false sicurezze, ad abitudini e progetti che mirano esclusivamente al guadagno e al perseguimento dei propri interessi, senza prendersi cura delle ingiustizie planetarie, del grido dei poveri e della precaria salute del nostro pianeta.

E a noi cristiani, che cosa dice tutto ciò? Anche noi siamo seriamente chiamati a chiederci se vogliamo riprendere a fare tutto come prima, come se non fosse successo nulla, o se vogliamo cogliere la sfida di questa crisi. La crisi, come rivela il significato originario della parola, implica un giudizio, una separazione tra ciò che fa bene e ciò che fa male. Il termine, infatti, anticamente designava l'atto dei contadini che separavano il grano buono dalla pula da buttare. La crisi chiede dunque di effettuare una cernita, di operare un discernimento, di fermarsi a vagliare che cosa, di tutto quello che facciamo, resta e che cosa passa.

<sup>\*</sup> Die 28 Iunii 2021.

Ora, noi crediamo, come insegna l'Apostolo Paolo, che a restare per sempre è l'amore, perché, mentre tutto passa, «la carità non avrà mai fine».¹ Non parliamo certamente dell'amore romantico, centrato su sé stessi, sui propri sentimenti, desideri ed emozioni; parliamo dell'amore concreto, vissuto al modo di Gesù. È l'amore del seme che dà vita morendo in terra, che porta frutto spezzandosi. È l'amore che «non cerca il proprio interesse», che «tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta».² In altre parole, il Vangelo assicura frutti abbondanti non a chi accumula per sé, non a chi guarda ai propri tornaconti, ma a chi condivide apertamente con gli altri, seminando con abbondanza e gratuità, in umile spirito di servizio.

Prendere sul serio la crisi che stiamo attraversando significa dunque, per noi cristiani in cammino verso la piena comunione, chiederei come vogliamo procedere. Ogni crisi pone di fronte a un bivio e apre due vie: quella del ripiegamento su sé stessi, nella ricerca delle proprie sicurezze e opportunità, o quella dell'apertura all'altro, con i rischi che comporta, ma soprattutto con i frutti di grazia che Dio garantisce. Cari fratelli, non è forse giunta l'ora in cui dare, con l'aiuto dello Spirito, slancio ulteriore al nostro cammino per abbattere vecchi pregiudizi e superare definitivamente rivalità dannose? Senza ignorare le differenze che andranno superate attraverso il dialogo, nella carità e nella verità, non potremmo inaugurare una nuova fase delle relazioni tra le nostre Chiese, caratterizzata dal camminare maggiormente insieme, dal voler fare reali passi avanti, dal sentirci veramente corresponsabili gli uni per gli altri? Se saremo docili all'amore, lo Spirito Santo, che è l'amore creativo di Dio e mette in armonia le diversità, aprirà le vie per una fraternità rinnovata.

La testimonianza di crescente comunione tra noi cristiani sarà anche un segno di speranza per tanti uomini e donne, che si sentiranno incoraggiati a promuovere una fraternità più universale e una riconciliazione in grado di rimediare ai torti del passato. È la sola via per dischiudere un avvenire di pace. Un bel segno profetico sarà anche la collaborazione più stretta tra Ortodossi e Cattolici nel dialogo con altre tradizioni religiose, ambito nel quale so che Lei, cara Eminenza Emmanuel, è molto coinvolto.

Cari amici, desidero ringraziarvi ancora una volta per la vostra presenza. Vi chiedo cortesemente di trasmettere a Sua Santità Bartolomeo, che sento

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Cor 13, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vv. 5.7.

come mio vero Fratello, il mio saluto affettuoso e rispettoso, e di dirgli che lo attendo con gioia qui a Roma il prossimo ottobre, occasione per rendere grazie a Dio nel trentesimo anniversario della sua elezione. Per intercessione dei Santi Pietro e Paolo, i corifei degli Apostoli, e di Sant'Andrea, il primo dei chiamati, Dio onnipotente e misericordioso ci benedica e ci attiri sempre di più verso la sua unità. E, voi, carissimi, riservatemi, per favore, uno spazio nelle vostre preghiere. Grazie.

# VI

In conclusione precis oecumenicae «Deus proposita pacis habet. Una simul pro Libano».\*

Cari fratelli e sorelle,

ci siamo riuniti oggi per pregare e riflettere, spinti dalla preoccupazione per il Libano, preoccupazione forte, nel vedere questo Paese, che porto nel cuore e che ho il desiderio di visitare, precipitato in una grave crisi. Sono grato a tutti i partecipanti per aver accolto prontamente l'invito e per la condivisione fraterna. Noi Pastori, sostenuti dalla preghiera del Popolo santo di Dio, in questo frangente buio abbiamo cercato insieme di orientarci alla luce di Dio. E alla sua luce abbiamo visto anzitutto le nostre opacità: gli sbagli commessi quando non abbiamo testimoniato il Vangelo con coerenza e fino in fondo, le occasioni perse sulla via della fraternità, della riconciliazione e della piena unità. Di questo chiediamo perdono e con il cuore contrito diciamo: «Pietà, Signore!».¹

Era questo il grido di una donna, che proprio dalle parti di Tiro e di Sidone incontrò Gesù e, in preda all'angoscia, lo implorò con insistenza: «Signore, aiutami!».² Questo grido è diventato oggi quello di un intero popolo, il popolo libanese deluso e spossato, bisognoso di certezze, di speranza, di pace. Con la nostra preghiera abbiamo voluto accompagnare questo grido. Non desistiamo, non stanchiamoci di implorare dal Cielo quella pace che gli uomini faticano a costruire in terra. Chiediamola insistentemente per il Medio Oriente e per il Libano. Questo caro Paese, tesoro di civiltà e di spiritualità, che ha irradiato nei secoli saggezza e cultura, che testimonia un'esperienza unica di pacifica convivenza, non può essere lasciato in balia della sorte o di chi persegue senza scrupoli i propri interessi. Perché il Libano è un piccolo-grande Paese, ma è di più: è un messaggio universale di pace e di fratellanza che si leva dal Medio Oriente.

Una frase che il Signore pronuncia nella Scrittura è risuonata oggi tra noi, quasi in risposta al grido della nostra preghiera. Sono poche parole,

<sup>\*</sup> Die 1 Iulii 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 15, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. 25.

con le quali Dio dichiara di avere «progetti di pace e non di sventura».<sup>3</sup> Progetti di pace e non di sventura. In questi tempi di sventura vogliamo affermare con tutte le forze che il Libano è, e deve restare, un progetto di pace. La sua vocazione è quella di essere una terra di tolleranza e di pluralismo, un'oasi di fraternità dove religioni e confessioni differenti si incontrano, dove comunità diverse convivono anteponendo il bene comune ai vantaggi particolari. È perciò essenziale – desidero ribadirlo – «che chi detiene il potere si ponga finalmente e decisamente al vero servizio della pace e non dei propri interessi. Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta al prevalere delle verità di parte sulle speranze della gente!».<sup>4</sup> Basta usare il Libano e il Medio Oriente per interessi e profitti estranei! Occorre dare ai Libanesi la possibilità di essere protagonisti di un futuro migliore, nella loro terra e senza indebite interferenze.

Progetti di pace e non di sventura. Voi, cari Libanesi, vi siete distinti nel corso dei secoli, anche nei momenti più difficili, per intraprendenza e operosità. I vostri alti cedri, simbolo del Paese, evocano la florida ricchezza di una storia unica. E ricordano pure che rami grandi nascono solo da radici profonde. Vi ispirino gli esempi di chi ha saputo costruire fondamenta condivise, vedendo nelle diversità non ostacoli, ma possibilità. Radicatevi nei sogni di pace dei vostri anziani. Mai, come in questi mesi, abbiamo compreso che da soli non possiamo salvarci e che i problemi degli uni non possono essere estranei agli altri. Perciò, facciamo appello a tutti voi. A voi, cittadini: non vi scoraggiate, non perdetevi d'animo, ritrovate nelle radici della vostra storia la speranza di germogliare nuovamente. A voi, dirigenti politici: perché, secondo le vostre responsabilità, troviate soluzioni urgenti e stabili alla crisi economica, sociale e politica attuale, ricordando che non c'è pace senza giustizia. A voi, cari Libanesi della diaspora: perché mettiate a servizio della vostra patria le energie e le risorse migliori di cui disponete. A voi, membri della Comunità internazionale: con uno sforzo congiunto, siano poste le condizioni affinché il Paese non sprofondi, ma avvii un cammino di ripresa. Sarà un bene per tutti.

Progetti di pace e non di sventura. Come cristiani, oggi vogliamo rinnovare il nostro impegno a edificare un futuro insieme, perché l'avvenire sarà

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ger 29, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parole a conclusione del dialogo, Bari, 7 luglio 2018.

pacifico solo se sarà comune. I rapporti tra gli uomini non possono basarsi sulla ricerca di interessi, privilegi e guadagni di parte. No, la visione cristiana della società viene dalle Beatitudini, scaturisce dalla mitezza e dalla misericordia, porta a imitare nel mondo l'agire di Dio, che è Padre e vuole la concordia tra i figli. Noi cristiani siamo chiamati a essere seminatori di pace e artigiani di fraternità, a non vivere di rancori e rimorsi passati, a non fuggire le responsabilità del presente, a coltivare uno sguardo di speranza sul futuro. Crediamo che Dio indichi una sola via al nostro cammino: quella della pace. Assicuriamo perciò ai fratelli e alle sorelle musulmani e di altre religioni apertura e disponibilità a collaborare per edificare la fraternità e promuovere la pace. Essa «non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le ferite del passato, camminino dal conflitto all'unità».<sup>5</sup> In tal senso, auspico che a questa giornata seguano iniziative concrete nel segno del dialogo, dell'impegno educativo e della solidarietà.

Progetti di pace e non di sventura. Oggi abbiamo fatto nostre le parole piene di speranza del poeta Gibran: Oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta. Alcuni giovani ci hanno appena consegnato delle lampade accese. Proprio loro, i giovani, sono lampade che ardono in quest'ora buia. Sui loro volti brilla la speranza dell'avvenire. Ricevano ascolto e attenzione, perché da loro passa la rinascita del Paese. E tutti noi, prima di intraprendere decisioni importanti, guardiamo alle speranze e ai sogni dei giovani. E guardiamo ai bambini: i loro occhi luminosi, ma rigati da troppe lacrime, scuotano le coscienze e indirizzino le scelte. Altre luci risplendono sull'orizzonte del Libano: sono le donne. Viene alla mente la Madre di tutti, che, dalla collina di Harissa, abbraccia con lo sguardo quanti dal Mediterraneo raggiungono il Paese. Le sue mani aperte sono rivolte verso il mare e verso la capitale Beirut, ad accogliere le speranze di tutti. Le donne sono generatrici di vita, generatrici di speranza per tutti; siano rispettate, valorizzate e coinvolte nei processi decisionali del Libano. E anche i vecchi, che sono le radici, i nostri anziani: guardiamoli, ascoltiamoli. Che ci diano la mistica della storia, che ci diano le fondamenta del Paese per portare avanti. Loro hanno voglia di tornare a sognare: ascoltiamoli, perché in noi quei sogni si trasformino in profezia.

 $<sup>^5\,</sup>$  Discorso, Incontro interreligioso, Piana di Ur, 6 marzo 2021.

Parafrasando ancora il poeta, riconosciamo che per giungere all'alba non c'è altra via se non la notte. E nella notte della crisi occorre restare uniti. Insieme, attraverso l'onestà del dialogo e la sincerità delle intenzioni, si può portare luce nelle zone buie. Affidiamo ogni sforzo e impegno a Cristo, Principe della Pace, perché, come abbiamo pregato, "quando si levano i raggi privi d'ombre della sua misericordia fuggono le tenebre, termina il crepuscolo, si dilegua l'oscurità e se ne va la notte". Fratelli e sorelle, si dilegui la notte dei conflitti e risorga un'alba di speranza. Cessino le animosità, tramontino i dissidi, e il Libano torni a irradiare la luce della pace.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr S. Gregorio di Narek, *Libro della Lamentazione*, 41.

## **NUNTII**

Ι

### Pro I Die Mundiali Avorum et Senum (25 Iulii 2021).

«Io sono con te tutti i giorni»

Cari nonni, care nonne!

"Io sono con te tutti i giorni" (cfr *Mt* 28, 20) è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. "Io sono con te tutti i giorni" sono anche le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in occasione di questa prima *Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani*: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –, si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo!

So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata una tempesta inaspettata e furiosa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anziani ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro. Moltissimi di noi si sono ammalati, e tanti se ne sono andati, o hanno visto spegnersi la vita dei propri sposi o dei propri cari, troppi sono stati costretti alla solitudine per un tempo lunghissimo, isolati.

Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è accanto a quanti vivono l'esperienza dolorosa di essere messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla pandemia – non gli è indifferente. Una tradizione narra che anche San Gioacchino, il nonno di Gesù, fu allontanato dalla sua comunità perché non aveva figli; la sua vita – come quella della sua sposa Anna – era considerata inutile. Ma il Signore gli mandò un angelo per consolarlo. Mentre egli, rattristato, rimaneva fuori dalle porte della città, gli apparve un inviato del Signore per dirgli: "Gioacchino, Gioacchino! Il Signore ha esaudito la tua insistente preghiera".¹ Giotto, in un suo famoso affresco,² sembra collocare la scena di notte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'episodio è narrato nel Protovangelo di Giacomo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si tratta dell'immagine scelta come logo della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani.

una di quelle tante nottate insonni, popolate di ricordi, preoccupazioni e desideri alle quali molti di noi siamo abituati.

Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signore continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: "Io sono con te tutti i giorni". Lo dice a te, lo dice me, a tutti. È questo il senso di questa Giornata che ho voluto si celebrasse per la prima volta proprio in quest'anno, dopo un lungo isolamento e una ripresa della vita sociale ancora lenta: che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo!

Alcune volte essi avranno il volto dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo abbiamo imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili!

Il Signore, però, ci invia i suoi messaggeri anche attraverso la Parola di Dio, che Egli mai fa mancare alla nostra vita. Leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo con i Salmi, leggiamo i Profeti! Rimarremo commossi della fedeltà del Signore. La Scrittura ci aiuterà anche a comprendere quello che il Signore chiede alla nostra vita oggi. Egli, infatti, manda gli operai nella sua vigna ad ogni ora del giorno (cfr Mt 20, 1-16), in ogni stagione della vita. Io stesso posso testimoniare di aver ricevuto la chiamata a diventare Vescovo di Roma quando avevo raggiunto, per così dire, l'età della pensione e già immaginavo di non poter più fare molto di nuovo. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove parole, con la sua consolazione, ma sempre è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e non va mai in pensione, mai.

Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (28, 19-20). Queste parole sono rivolte anche a noi oggi e ci aiutano a comprendere meglio che la nostra vocazione è quella di custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Ascoltate bene: qual è la vocazione nostra oggi, alla nostra età? Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate questo.

Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un'età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. C'è bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di nuovo.

C'è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un momento cruciale della storia. Ti chiederai: ma come è possibile? Le mie energie vanno esaurendosi e non credo di poter fare molto. Come posso incominciare a comportarmi in maniera differente quando l'abitudine è divenuta la regola della mia esistenza? Come posso dedicarmi a chi è più povero quando ho già tanti pensieri per la mia famiglia? Come posso allargare il mio sguardo se non mi è nemmeno consentito uscire dalla residenza in cui vivo? La mia solitudine non è un macigno troppo pesante? Quanti di voi si fanno questa domanda: la mia solitudine non è un macigno troppo pesante? Gesù stesso si è sentito rivolgere una domanda di questo tipo da Nicodemo, il quale gli chiese: «Come può nascere un uomo quando è vecchio?» (Gv 3, 4). Ciò può avvenire, risponde il Signore, aprendo il proprio cuore all'opera dello Spirito Santo che soffia dove vuole. Lo Spirito Santo, con quella libertà che ha, va dappertutto e fa quello che vuole.

Come ho più volte ripetuto, dalla crisi in cui il mondo versa non usciremo uguali: usciremo migliori o peggiori. E «voglia il Cielo che [...] non sia stato l'ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare – siamo duri di testa noi! –. Che non ci dimentichiamo degli anziani morti per mancanza di respiratori [...]. Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli uni degli altri, affinché l'umanità rinasca» (Enc. Fratelli tutti, 35). Nessuno si salva da solo. Debitori gli uni degli altri. Fratelli tutti.

In questa prospettiva, vorrei dirti che c'è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell'amicizia sociale, il mondo di domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà placata. Tutti «dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società ferite» (*ibid.*, 77). Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere questa nuova costruzione ce ne sono tre che tu, meglio di altri, puoi aiutare

a collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per le strade del sogno, della memoria e della preghiera.

Il profeta Gioele pronunciò una volta questa promessa: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3, 1). Il futuro del mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, se non i giovani, può prendere i sogni degli anziani e portarli avanti? Ma per questo è necessario continuare a sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, di solidarietà risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il futuro. È necessario che anche tu testimoni che è possibile uscire rinnovati da un'esperienza di prova. E sono sicuro che non sarà l'unica, perché nella tua vita ne avrai avute tante e sei riuscito a uscirne. Impara anche da quella esperienza a uscirne adesso.

I sogni sono, per questo, intrecciati con la memoria. Penso a quanto è preziosa quella dolorosa della guerra e a quanto da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il dolore delle guerre. Ricordare è una vera e propria missione di ogni anziano: la memoria, e portare la memoria agli altri. Edith Bruck, che è sopravvissuta al dramma della Shoah, ha detto che «anche illuminare una sola coscienza vale la fatica e il dolore di tenere vivo il ricordo di quello che è stato – e continua –. Per me la memoria è vivere ». Penso anche ai miei nonni e a quanti di voi hanno dovuto emigrare e sanno quanto è faticoso lasciare la propria casa, come fanno ancora oggi in tanti alla ricerca di un futuro. Alcuni di loro, forse, li abbiamo accanto e si prendono cura di noi. Questa memoria può aiutare a costruire un mondo più umano, più accogliente. Ma senza la memoria non si può costruire; senza delle fondamenta tu mai costruirai una casa. Mai. E le fondamenta della vita sono la memoria.

Infine la *preghiera*. Come ha detto una volta il mio predecessore, Papa Benedetto, santo anziano che continua a pregare e a lavorare per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che l'affannarsi di tanti».<sup>4</sup> Questo lo ha detto quasi alla fine del suo pontificato, nel 2012. È bello. La tua preghiera è una

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La memoria è vita, la scrittura è respiro. L'Osservatore Romano, 26 gennaio 2021.

 $<sup>^4\,</sup>$  Visita alla casa-famiglia "Viva gli anziani", 2 novembre 2012.

risorsa preziosissima: è un polmone di cui la Chiesa e il mondo non possono privarsi (cfr Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 262). Soprattutto in questo tempo così difficile per l'umanità, mentre stiamo attraversando, tutti sulla stessa barca, il mare tempestoso della pandemia, la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la serena fiducia di un approdo.

Cara nonna, caro nonno, nel concludere questo mio messaggio, vorrei indicare anche a te l'esempio del Beato – e prossimamente santo – Charles de Foucauld. Egli visse come eremita in Algeria e in quel contesto periferico testimoniò «la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello» (Enc. Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra come sia possibile, pur nella solitudine del proprio deserto, intercedere per i poveri di tutto il mondo e diventare davvero un fratello e una sorella universale.

Chiedo al Signore che, anche grazie al suo esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda sensibile alle sofferenze degli ultimi e capace di intercedere per loro. Che ciascuno di noi impari a ripetere a tutti, e in particolare ai più giovani, quelle parole di consolazione che oggi abbiamo sentito rivolte a noi: "Io sono con te tutti i giorni". Avanti e coraggio! Che il Signore vi benedica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio, festa della Visitazione della B.V. Maria

## FRANCESCO

# $\Pi$

Occasione eventus Solidarietatis Sistema de la Integración Centroamericana compositi in XXX anniversaria memoria (Costaricae, 10 Iunii 2021).

Excelencias, señoras y señores:

Saludo cordialmente a los participantes en el Evento de Solidaridad, promovido con ocasión del 30° aniversario del Sistema de la Integración Centroamericana, en el que la Santa Sede participa como Observador extra-regional desde el año 2012. Esta iniciativa pretende movilizar apoyos para mejorar la situación de los desplazados forzados y las comunidades que los acogen en la región de Centroamérica y México.

La palabra solidaridad, que está en el centro de este evento, adquiere un significado aún mayor en esta época de crisis pandémica, una crisis que ha puesto a prueba al mundo entero, tanto a los países pobres como a los ricos.

La crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 ha recordado a todos que los seres humanos son como el polvo. Pero polvo valioso a los ojos de Dios,¹ que nos constituyó como una única familia humana.² Y así como la familia natural educa a la fidelidad, la sinceridad, la cooperación y el respeto, promoviendo la planificación de un mundo habitable y a creer en las relaciones de confianza, incluso en condiciones difíciles, también la familia de las naciones está llamada a dirigir su atención común a todos, especialmente a los miembros más pequeños y vulnerables, sin ceder a la lógica de la competencia y los intereses particulares.³

En estos últimos largos meses de la pandemia, la región centroamericana ha visto el deterioro de las condiciones sociales que ya eran precarias y complejas a causa de un sistema económico injusto. Este sistema desgasta a la familia,<sup>4</sup> célula básica de la sociedad. Y así, las personas, «sin hogar,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Benedicto XVI, Audiencia General (17 febrero 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Audiencia General (7 octubre 2015).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Encuentro con los Obispos centroamericanos (SEDAC) (24 enero 2019).

sin familia, sin comunidad, sin pertenencia»,<sup>5</sup> se encuentran desarraigadas y huérfanas, a merced de «situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución: violencia doméstica, feminicidios [...], bandas armadas, criminales, tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores».<sup>6</sup> Estos factores, mezclados con la pandemia y con una crisis climática caracterizada por una sequía cada vez más intensa y huracanes cada vez más frecuentes, han dado a la movilidad humana la connotación de un fenómeno forzado de masa, de manera que adquiere la apariencia de un éxodo regional.

A pesar del innato sentido de hospitalidad inherente a los pueblos de Centroamérica, las restricciones sanitarias han influido en el cierre de muchas fronteras. Muchos se quedaron a mitad de camino, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder.

La pandemia también ha puesto de manifiesto la fragilidad de los desplazados internos, que todavía «no entran en el sistema internacional de protección que brinda la legislación internacional en materia de refugiados» 7 y a menudo se quedan sin la protección adecuada.

Además, en las distintas fases del desplazamiento, tanto interno como externo, hay un número creciente de casos de trata de seres humanos, trata que «es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una llaga en la carne de Cristo, es un delito contra la humanidad».<sup>8</sup>

Excelencias, señoras y señores:

Lo que he presentado aquí son algunos de los retos más relevantes que afectan a la movilidad humana, un fenómeno que ha caracterizado la historia del ser humano y que «trae consigo grandes promesas» para el futuro de la humanidad.

En este contexto, la Santa Sede, al tiempo que reafirma el derecho exclusivo de los Estados a gestionar sus propias fronteras, espera un compromiso regional común, sólido y coordinado, destinado a situar a la persona y su dignidad en el centro de todo ejercicio político. En efecto, «el principio de

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibíd.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibíd.

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL – SECCIÓN MIGRANTES Y REFUGIADOS, Orientaciones pastorales sobre los desplazados internos (2020).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional sobre la trata de personas (10 abril 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mensaje con ocasión del coloquio México – Santa Sede sobre movilidad humana y desarrollo (14 julio 2014).

la centralidad de la persona humana [...] nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional. [...] Las condiciones de los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, requieren que se les garantice la seguridad personal y el acceso a los servicios básicos». <sup>10</sup>

Además de estas protecciones, es necesario adoptar mecanismos internacionales específicos que den una protección concreta y reconozcan el «drama a menudo invisible» de los desplazados internos, relegados «a un segundo plano en las agendas políticas nacionales».<sup>11</sup>

Deben tomarse medidas similares con respecto a nuestros numerosos hermanos y hermanas que se ven obligados a huir debido a la aparición de la grave crisis climática.<sup>12</sup> Estas medidas deben ir acompañadas de políticas regionales de protección de nuestra "Casa común" destinadas a paliar el impacto tanto de los fenómenos climáticos como de las catástrofes medioambientales provocadas por el hombre en su labor de acaparamiento de tierras, deforestación y apropiación del agua. Estas violaciones atentan gravemente contra los tres ámbitos fundamentales del desarrollo humano integral: la tierra, la vivienda y el trabajo.<sup>13</sup>

En cuanto a la trata de personas, hay que prevenir esta lacra mediante el apoyo a las familias y la educación, y proteger a las víctimas con programas que garanticen su seguridad, «la protección de la intimidad, un alojamiento seguro y una adecuada asistencia social y psicológica». Los niños más pequeños y las mujeres merecen una atención especial: «Las mujeres son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer». Como dijo san Juan Pablo II, «la mujer no puede convertirse en "objeto" de "dominio" y de "posesión" masculina». Todos estamos llamados a apoyar una educación que promueva la igualdad fundamental, el respeto y el honor que merecen las mujeres.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mensaje para la 104. <sup>a</sup> Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (14 enero 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mensaje para la 106. <sup>a</sup> Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (13 mayo 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cf. Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral – Sección Migrantes y Refugiados, Orientaciones pastorales sobre desplazados climáticos (2021).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cf. Discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares (28 octubre 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL – SECCIÓN MIGRANTES Y REFUGIADOS, Orientaciones Pastorales sobre la Trata de Personas (2019).

 $<sup>^{15}</sup>$  Homilía (1 enero 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Carta ap. Mulieris dignitatem (15 agosto 1988).

La pandemia ha provocado una «crisis educativa sin precedentes»,<sup>17</sup> agravada por las restricciones y el aislamiento forzoso que han puesto de manifiesto las desigualdades existentes y han aumentado el riesgo de que los más vulnerables caigan en las traicioneras redes de tráfico dentro y fuera de las fronteras nacionales. Ante los nuevos retos, debe intensificarse la colaboración internacional para prevenir la trata, proteger a las víctimas y perseguir a los delincuentes. Esta acción sinérgica se beneficiará en gran medida con la participación de las organizaciones religiosas y las Iglesias locales, que ofrecen no sólo asistencia humanitaria sino también acompañamiento espiritual a las víctimas.

En tiempos de inconmensurable sufrimiento causado por la pandemia, la violencia y los desastres ambientales, la dimensión espiritual no puede ni debe ser relegada a una posición secundaria con respecto a la protección de la salud física.« La condición para construir sociedades inclusivas está en una comprensión integral de la persona humana, que se siente verdaderamente acogida cuando se le reconocen y aceptan todas las dimensiones que conforman su identidad, incluida la religiosa ». 18

Excelencias, señoras y señores:

Frente a tantos desafíos apremiantes, también se aplica a esta región el llamamiento sincero a construir una sociedad «humana y fraterna [...] capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas». Se trata de un esfuerzo conjunto que va más allá de las fronteras nacionales para permitir el intercambio regional: «La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino, primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal». <sup>20</sup>

La cooperación multilateral es una herramienta valiosa para promover el bien común, prestando especial atención a las profundas y nuevas causas de los desplazamientos forzados, de modo que «las fronteras no sean zonas de tensión, sino brazos abiertos de reconciliación».<sup>21</sup> Hoy «nos enfrenta-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Vídeomensaje para el lanzamiento de la Misión 4.7 y el Pacto Educativo (16 diciembre 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (8 enero 2018).

<sup>19</sup> Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 110.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibíd., 151.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> S. Juan Pablo II, Homilía (6 marzo 1983).

mos [...]a la elección entre uno de los dos caminos posibles: uno conduce al fortalecimiento del multilateralismo [...]; el otro, da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando afuera los más pobres, los más vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales ».<sup>22</sup>

La Iglesia camina junto a los pueblos de Centroamérica, que han sabido afrontar las crisis con valentía y ser comunidades que acogen,<sup>23</sup> y los exhorta a perseverar en la solidaridad con confianza mutua y esperanza audaz.

Les doy las gracias de corazón e invoco sobre todos ustedes y sobre las naciones que representan la bendición del Señor.

Vaticano, 5 de junio de 2021

**FRANCISCO** 

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Vídeomensaje con ocasión de la 75.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (25 septiembre 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cf. Mensaje para la 107.a Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (3 mayo 2021).

## III

### Occasione V Diei Mundialis Pauperum (14 Novembris 2021).

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14, 7)

1. «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14, 7). Gesù pronunciò queste parole nel contesto di un pranzo, a Betania, nella casa di un certo Simone detto "il lebbroso", alcuni giorni prima della Pasqua. Come racconta l'evangelista, una donna era entrata con un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e l'aveva versato sul capo di Gesù. Quel gesto suscitò grande stupore e diede adito a due diverse interpretazioni.

La prima è l'indignazione di alcuni tra i presenti, compresi i discepoli, i quali considerando il valore del profumo – circa 300 denari, equivalente al salario annuo di un lavoratore – pensano che sarebbe stato meglio venderlo e dare il ricavato ai poveri. Secondo il Vangelo di Giovanni, è Giuda che si fa interprete di questa posizione: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». E l'evangelista annota: «Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro» (12, 5-6). Non è un caso che questa dura critica venga dalla bocca del traditore: è la prova che quanti non riconoscono i poveri tradiscono l'insegnamento di Gesù e non possono essere suoi discepoli. Ricordiamo, in proposito, le parole forti di Origene: «Giuda sembrava preoccuparsi dei poveri [...]. Se adesso c'è ancora qualcuno che ha la borsa della Chiesa e parla a favore dei poveri come Giuda, ma poi si prende quello che mettono dentro, abbia allora la sua parte insieme a Giuda» (Commento al vangelo di Matteo, 11, 9).

La seconda interpretazione è data da Gesù stesso e permette di cogliere il senso profondo del gesto compiuto dalla donna. Egli dice: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me» (Mc 14, 6). Gesù sa che la sua morte è vicina e vede in quel gesto l'anticipo dell'unzione del suo corpo senza vita prima di essere posto nel sepolcro. Questa visione va al di là di ogni aspettativa dei commensali. Gesù ricorda loro che il primo povero è Lui, il più povero tra i poveri perché li rappresenta tutti. Ed è anche a nome dei poveri, delle persone sole, emarginate e discriminate che il Figlio di Dio accetta il gesto di quella donna. Ella, con la sua sensibilità femminile, mostra di essere l'unica a comprendere lo stato d'animo del Signore. Questa

donna anonima, destinata forse per questo a rappresentare l'intero universo femminile che nel corso dei secoli non avrà voce e subirà violenze, inaugura la significativa presenza di donne che prendono parte al momento culminante della vita di Cristo: la sua crocifissione, morte e sepoltura e la sua apparizione da Risorto. Le donne, così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità, nelle pagine dei Vangeli sono invece protagoniste nella storia della rivelazione. Ed è eloquente l'espressione conclusiva di Gesù, che associa questa donna alla grande missione evangelizzatrice: «In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto» (Mc 14, 9).

2. Questa forte "empatia" tra Gesù e la donna, e il modo in cui Egli interpreta la sua unzione, in contrasto con la visione scandalizzata di Giuda e di altri, aprono una strada feconda di riflessione sul legame inscindibile che c'è tra Gesù, i poveri e l'annuncio del Vangelo.

Il volto di Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri. Tutta l'opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a noi. Non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere. Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno (cfr Mt 5, 3).

I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. «Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un'attenzione rivolta all'altro considerandolo come un'unica cosa con sé stesso. Questa attenzione d'amore è l'inizio di una vera preoccupazione

per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 198-199).

3. Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue parole "i poveri li avete sempre con voi" stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un'abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone "esterne" alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l'emarginazione, perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l'inclusione sociale necessaria. D'altronde, si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficato, mentre la condivisione genera fratellanza. L'elemosina, è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la sua persona e rinviano a Lui.

Abbiamo tanti esempi di santi e sante che hanno fatto della condivisione con i poveri il loro progetto di vita. Penso, tra gli altri, a Padre Damiano de Veuster, santo apostolo dei lebbrosi. Con grande generosità rispose alla chiamata di recarsi nell'isola di Molokai, diventata un ghetto accessibile solo ai lebbrosi, per vivere e morire con loro. Si rimboccò le maniche e fece di tutto per rendere la vita di quei poveri malati ed emarginati, ridotti in estremo degrado, degna di essere vissuta. Si fece medico e infermiere, incurante dei rischi che correva e in quella "colonia di morte", come veniva chiamata l'isola, portò la luce dell'amore. La lebbra colpì anche lui, segno di una condivisione totale con i fratelli e le sorelle per i quali aveva donato la vita. La sua testimonianza è molto attuale ai nostri giorni, segnati dalla pandemia di coronavirus: la grazia di Dio è certamente all'opera nei cuori di tanti che, senza apparire, si spendono per i più poveri in una concreta condivisione.

4. Abbiamo bisogno, dunque, di aderire con piena convinzione all'invito del Signore: «Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1, 15). Questa conversione consiste in primo luogo nell'aprire il nostro cuore a riconoscere le molteplici espressioni di povertà e nel manifestare il Regno di Dio mediante uno stile di vita coerente con la fede che professiamo. Spesso i poveri sono consi-

derati come persone separate, come una categoria che richiede un particolare servizio caritativo. Seguire Gesù comporta, in proposito, un cambiamento di mentalità, cioè di accogliere la sfida della condivisione e della partecipazione. Diventare suoi discepoli implica la scelta di non accumulare tesori sulla terra, che danno l'illusione di una sicurezza in realtà fragile ed effimera. Al contrario, richiede la disponibilità a liberarsi da ogni vincolo che impedisce di raggiungere la vera felicità e beatitudine, per riconoscere ciò che è duraturo e non può essere distrutto da niente e nessuno (cfr Mt 6, 19-20).

L'insegnamento di Gesù anche in questo caso va controcorrente, perché promette ciò che solo gli occhi della fede possono vedere e sperimentare con assoluta certezza: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19, 29). Se non si sceglie di diventare poveri di ricchezze effimere, di potere mondano e di vanagloria, non si sarà mai in grado di donare la vita per amore; si vivrà un'esistenza frammentaria, piena di buoni propositi ma inefficace per trasformare il mondo. Si tratta, pertanto, di aprirsi decisamente alla grazia di Cristo, che può renderci testimoni della sua carità senza limiti e restituire credibilità alla nostra presenza nel mondo.

5. Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un'attenzione del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di riconoscere le molteplici, troppe forme di disordine morale e sociale che generano sempre nuove forme di povertà. Sembra farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema economico che pone al centro l'interesse di alcune categorie privilegiate. Un mercato che ignora o seleziona i principi etici crea condizioni disumane che si abbattono su persone che vivono già in condizioni precarie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove trappole dell'indigenza e dell'esclusione, prodotte da attori economici e finanziari senza scrupoli, privi di senso umanitario e responsabilità sociale.

Lo scorso anno, inoltre, si è aggiunta un'altra piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia. Essa continua a bussare alle porte di milioni di persone e, quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di povertà. I poveri sono aumentati a dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi mesi. Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnerabili si

trovano prive dei beni di prima necessità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento. Uno sguardo attento richiede che si trovino le soluzioni più idonee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete a quanti patiscono la disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani. La solidarietà sociale e la generosità di cui molti, grazie a Dio, sono capaci, unite a progetti lungimiranti di promozione umana, stanno dando e daranno un contributo molto importante in questo frangente.

- 6. Rimane comunque aperto l'interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso trovano come riscontro solo l'indifferenza quando non il fastidio? Quale via della giustizia è necessario percorrere perché le disuguaglianze sociali possano essere superate e sia restituita la dignità umana così spesso calpestata? Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell'egoismo. Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei "ricchi" che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei "poveri", se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere.
- 7. Per questo si impone un differente approccio alla povertà. È una sfida che i Governi e le Istituzioni mondiali hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà che investono il mondo e che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono messi ai margini, come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. Con grande umiltà dovremmo confessare che dinanzi ai poveri siamo spesso degli incompetenti. Si parla

di loro in astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere con qualche documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa, che consenta di accrescere la libertà effettiva di poter realizzare l'esistenza con le capacità proprie di ogni persona. È un'illusione da cui stare lontani quella di pensare che la libertà sia consentita e accresciuta per il possesso di denaro. Servire con efficacia i poveri provoca all'azione e permette di trovare le forme più adeguate per risollevare e promuovere questa parte di umanità troppe volte anonima e afona, ma con impresso in sé il volto del Salvatore che chiede aiuto.

8. «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14, 7). È un invito a non perdere mai di vista l'opportunità che viene offerta per fare del bene. Sullo sfondo si può intravedere l'antico comando biblico: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso [...], non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. [...] Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra» (Dt 15, 7-8.10-11). Sulla stessa lunghezza d'onda si pone l'apostolo Paolo quando esorta i cristiani delle sue comunità a soccorrere i poveri della prima comunità di Gerusalemme e a farlo « non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9, 7). Non si tratta di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura dell'indifferenza e dell'ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri.

In questo contesto fa bene ricordare anche le parole di San Giovanni Crisostomo: «Chi è generoso non deve chiedere conto della condotta, ma solamente migliorare la condizione di povertà e appagare il bisogno. Il povero ha una sola difesa: la sua povertà e la condizione di bisogno in cui si trova. Non chiedergli altro; ma fosse pure l'uomo più malvagio al mondo, qualora manchi del nutrimento necessario, liberiamolo dalla fame. [...] L'uomo misericordioso è un porto per chi è nel bisogno: il porto accoglie e libera dal pericolo tutti i naufraghi; siano essi malfattori, buoni o siano come siano quelli che si trovano in pericolo, il porto li mette al riparo all'interno della sua insenatura. Anche tu, dunque, quando vedi in terra un uomo che ha sofferto il naufragio della povertà, non giudicare, non chiedere conto della sua condotta, ma liberalo dalla sventura» (Discorsi sul povero Lazzaro, II, 5).

9. È decisivo che si accresca la sensibilità per capire le esigenze dei poveri, sempre in mutamento come lo sono le condizioni di vita. Oggi, infatti, nelle aree del mondo economicamente più sviluppate si è meno disposti che in passato a confrontarsi con la povertà. Lo stato di relativo benessere a cui ci si è abituati rende più difficile accettare sacrifici e privazioni. Si è pronti a tutto pur di non essere privati di quanto è stato frutto di facile conquista. Si cade così in forme di rancore, di nervosismo spasmodico, di rivendicazioni che portano alla paura, all'angoscia e in alcuni casi alla violenza. Non è questo il criterio su cui costruire il futuro; eppure, anche queste sono forme di povertà da cui non si può distogliere lo sguardo. Dobbiamo essere aperti a leggere i segni dei tempi che esprimono nuove modalità con cui essere evangelizzatori nel mondo contemporaneo. L'assistenza immediata per andare incontro ai bisogni dei poveri non deve impedire di essere lungimiranti per attuare nuovi segni dell'amore e della carità cristiana, come risposta alle nuove povertà che l'umanità di oggi sperimenta.

Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza... È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel cuore. Facciamo nostre le parole accorate di Don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore. [...] Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano» ("Adesso" n. 7 - 15 aprile 1949). I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza.

Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2021, Memoria di Sant'Antonio di Padova

# IV

In inauguratione laborum XLII Sessionis Conferentiae FAO (Romae, 14-18 Iunii 2021).

A Su Excelencia el señor Michal Kurtyka Ministro del Clima y del Medio Ambiente de la República de Polonia Presidente de la XLII Conferencia de la FAO

El momento actual, todavía marcado por la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19, pone en evidencia que la labor que realiza la FAO en la búsqueda de respuestas adecuadas al problema de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, que siguen siendo grandes desafíos de nuestro tiempo, adquiera un relieve particular. A pesar de los logros obtenidos en las décadas anteriores, muchos de nuestros hermanos y hermanas aún no tienen acceso a la alimentación necesaria, ni en cantidad ni en calidad.

El año pasado, el número de personas que estaban expuestas al riesgo de inseguridad alimentaria aguda, y que tenían necesidad de apoyo inmediato para subsistir, alcanzó la cifra más alta del último quinquenio. Esta situación podría agravarse en el futuro. Los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos, las crisis económicas, junto con la crisis sanitaria actual, constituyen una fuente de carestía y hambruna para millones de personas. Por eso, para afrontar esas crecientes vulnerabilidades es fundamental la adopción de políticas capaces de abordar las causas estructurales que las provocan.

Para ofrecer una solución a estas necesidades es importante, sobre todo, garantizar que los sistemas alimentarios sean resilientes, inclusivos, sostenibles y capaces de proporcionar dietas saludables y asequibles para todos. En esta perspectiva, es beneficioso el desarrollo de una economía circular, que garantice recursos para todos, también para las generaciones venideras, y que promueva el uso de energías renovables. El factor fundamental para recuperarse de la crisis que nos fustiga es una economía a medida del hombre, no sujeta solamente a las ganancias, sino anclada en el bien común, amiga de la ética y respetuosa del medio ambiente.

La reconstrucción de las economías pospandémicas nos ofrece la oportunidad de revertir el rumbo seguido hasta ahora e invertir en un sistema alimentario global capaz de resistir a las crisis futuras. De esto hace parte la promoción de una agricultura sostenible y diversificada, que tenga presente el valioso papel de la agricultura familiar y la de las comunidades rurales. De hecho, es paradójico comprobar que la falta o escasez de alimentos la padecen precisamente quienes los producen. Tres cuartas partes de los pobres del mundo viven en las zonas rurales y para ganarse la vida dependen principalmente de la agricultura. Sin embargo, debido a la falta de acceso a los mercados, a la posesión de la tierra, a los recursos financieros, a las infraestructuras y a las tecnologías, estos hermanos y hermanas nuestros son los más expuestos a sufrir la inseguridad alimentaria.

Aprecio y aliento los esfuerzos de la comunidad internacional encaminados a que cada país pueda implementar los mecanismos necesarios para conseguir su autonomía alimentaria, sea a través de nuevos modelos de desarrollo y consumo, como de formas de organización comunitaria que preserven los ecosistemas locales y la biodiversidad (cf. Enc. Laudato si', 129.180). De gran provecho podría ser recurrir al potencial de la innovación para apoyar a los pequeños productores y ayudarlos a mejorar sus capacidades y su resiliencia. En este sentido, el trabajo que ustedes realizan tiene particular importancia en la actual época de crisis.

En la presente coyuntura, para poder lanzar el reinicio, el paso fundamental es la promoción de una cultura del cuidado, dispuesta a afrontar la tendencia individualista y agresiva del descarte, muy presente en nuestras sociedades. Mientras unos pocos siembran tensiones, enfrentamientos y falsedades, nosotros, en cambio, estamos invitados a construir con paciencia y decisión una cultura de la paz, que se encamine hacia iniciativas que abracen todos los aspectos de la vida humana y nos ayuden a rechazar el virus de la indiferencia.

Queridos amigos, el simple trazado de programas no basta a impulsar la acción de la comunidad internacional; se necesitan gestos tangibles que tengan como punto de referencia la común pertenencia a la familia humana y el fomento de la fraternidad. Gestos que faciliten la creación de una sociedad promotora de educación, diálogo y equidad.

La responsabilidad individual suscita la responsabilidad colectiva, que aliente a la familia de las naciones a asumir compromisos concretos y efectivos. Es pertinente que «no pensemos solo en nuestros intereses, en intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a ninguno: de todos. Por-

que sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro» (Homilía en la Santa Misa de la Divina Misericordia, 19 de abril de 2020).

Con un cordial saludo tanto a Usted, señor Presidente de la Conferencia, como al Director General de la FAO, a los Representantes de las distintas Naciones y Organizaciones Internacionales, y también a los demás participantes, deseo expresarles mi gratitud por sus esfuerzos. La Santa Sede y la Iglesia Católica, con sus estructuras e instituciones, apoyan los trabajos de esta Conferencia y los acompañan a ustedes en su dedicación en favor de un mundo más justo, al servicio de nuestros hermanos y hermanas indefensos y necesitados.

Fraternalmente,

#### **FRANCISCO**

Vaticano, 14 de junio de 2021

#### NUNTII TELEVISIFICI

Ι

Ad participes Fori «Qui rerum status *Amoris laetitia?* Proposita pro applicatione Adhortationis Papae Francisci» (9-12 Iunii 2021).\*

Cari fratelli nell'episcopato, cari fratelli e sorelle,

mi rivolgo a voi in occasione del Forum organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, a cinque anni dalla promulgazione dell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia*. Ringrazio il Dicastero per aver preso l'iniziativa, nonostante le difficoltà pratiche dovute alla pandemia. E sono grato a tutti voi per aver risposto all'invito: i delegati degli Uffici Famiglia di oltre 60 Conferenze episcopali e di oltre 30 movimenti internazionali sono oggi qui, collegati per questo incontro.

Nel panorama delle iniziative più importanti dell'Anno "Famiglia Amoris laetitia", il Forum rappresenta un momento essenziale di dialogo tra la Santa Sede, le Conferenze episcopali, i movimenti e le associazioni familiari. Lo Spirito Santo lo renda un momento di fecondità per la Chiesa, pastori e laici insieme, per metterci in ascolto delle necessità concrete delle famiglie e aiutarci a vicenda nell'avviare i processi necessari per rinnovare l'annuncio della Chiesa.

La domanda che vi ponete – "A che punto siamo con l'applicazione di Amoris laetitia?" – vuole stimolare a compiere un fecondo discernimento ecclesiale sullo stile e sulle finalità della pastorale familiare nella prospettiva della nuova evangelizzazione. L'Esortazione Amoris laetitia è il frutto di un'approfondita riflessione sinodale su matrimonio e famiglia e, in quanto tale, richiede un paziente lavoro di attuazione e una conversione missionaria. Questo Forum si pone in continuità con il cammino sinodale, che deve potersi concretizzare nelle Chiese locali e che richiede cooperazione, condivisione di responsabilità, capacità di discernimento e disponibilità a farsi prossimi alle famiglie.

<sup>\*</sup> Die 9 Iunii 2021.

Nel pieno delle difficoltà causate dalla pandemia, che «lacerano la vita della famiglia e della sua intima comunione di vita e di amore»,¹ la famiglia si mostra oggi più che mai segno dei tempi e la Chiesa è invitata anzitutto a un ascolto attivo delle famiglie e al tempo stesso a coinvolgerle come soggetti della pastorale. Occorre mettere da parte ogni «annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle persone»,² così come l'idea che l'evangelizzazione sia riservata a una élite pastorale. Ogni battezzato «è soggetto attivo di evangelizzazione».³ Per portare l'amore di Dio alle famiglie e ai giovani, che costruiranno le famiglie di domani, abbiamo bisogno dell'aiuto delle famiglie stesse, della loro esperienza concreta di vita e di comunione. Abbiamo bisogno di sposì accanto ai pastori, per camminare con altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare che, anche nelle difficoltà, Cristo si rende presente nel Sacramento del matrimonio per donare tenerezza, pazienza e speranza a tutti, in ogni situazione di vita.

Quanto è importante, per i giovani, vedere con i propri occhi l'amore di Cristo vivo e presente nell'amore degli sposi, che testimoniano con la loro vita concreta che l'amore per sempre è possibile!

Come gli sposi Aquila e Priscilla furono preziosi collaboratori di Paolo nella sua missione, anche oggi tante coppie di coniugi, e perfino famiglie intere con i figli<sup>4</sup> possono farsi valide testimoni per accompagnare altre famiglie, fare comunità, spargere semi di comunione tra le popolazioni che ricevono la prima evangelizzazione, contribuendo in maniera determinante all'annuncio del *kerygma*.

Il matrimonio, come il sacerdozio, ha «una diretta finalità di costruzione e dilatazione del Popolo di Dio» <sup>5</sup> e conferisce agli sposi una missione particolare nell'edificare la Chiesa. La famiglia è "Chiesa domestica", <sup>6</sup> luogo in cui agisce la presenza sacramentale di Cristo tra gli sposi e tra i genitori e i figli. In questo senso, «l'amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della Chiesa», <sup>7</sup> costantemente arricchita dalla

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esort. ap. Amoris laetitia (in seguito AL), 19.

 $<sup>^{2}</sup>$  AL, 201.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 120.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981), 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1534.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> AL, 88.

vita di tutte le Chiese domestiche. Pertanto, in virtù del Sacramento del matrimonio, ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa.<sup>8</sup>

La corresponsabilità nei confronti della missione chiama, dunque, gli sposi e i ministri ordinati, specialmente i vescovi, a cooperare in maniera feconda nella cura e nella custodia delle Chiese domestiche. Pertanto, noi pastori dobbiamo lasciarci illuminare dallo Spirito, affinché si realizzi in questo annuncio salvifico da parte di coppie di sposi che spesso ci sono, sono pronte, ma non vengono chiamate. Se invece le chiamiamo, le chiamiamo a lavorare con noi, se diamo loro spazio, esse possono dare il loro contributo alla costruzione del tessuto ecclesiale. Come la trama e l'ordito del maschile e del femminile, nella loro complementarietà, concorrono a formare l'arazzo della famiglia, analogamente i Sacramenti dell'ordine e del matrimonio sono entrambi indispensabili per edificare la Chiesa quale "famiglia di famiglie". Potremo così avere una pastorale familiare in cui si respira pienamente lo spirito della comunione ecclesiale. Questa, infatti, «si configura [...] come una comunione "organica", analoga a quella di un corpo vivo [...], caratterizzata dalla compresenza della diversità e della complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita». 10

Vi invito, dunque, a riprendere in mano Amoris laetitia per individuare, tra le priorità pastorali che in essa sono indicate, quelle che più corrispondono alle esigenze concrete di ciascuna Chiesa locale e a perseguirle con creatività e slancio missionario. Nel tempo della pandemia il Signore ci ha dato l'opportunità per ripensare non solo i bisogni e le priorità, ma anche lo stile e il modo in cui si progetta e si realizza il nostro impegno pastorale. Sulla scia del valore programmatico di Evangelii gaudium e del programma pastorale concreto tracciato da Amoris laetitia per la pastorale familiare, «spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno».<sup>11</sup>

Uno sforzo particolare va fatto per la formazione dei laici, in modo speciale degli sposi e delle famiglie, affinché comprendano meglio l'importanza

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr *ibid.*, 87.

<sup>9</sup> Cfr Discorso per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 25 gennaio 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici (30 dicembre 1988), 20.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 25.

del loro impegno ecclesiale, ossia il senso della missione che scaturisce dall'essere sposi e famiglia. Tante famiglie non sono consapevoli del grande dono che hanno ricevuto nel Sacramento, segno efficace della presenza di Cristo che accompagna ogni momento della loro vita. Quando una famiglia scopre pienamente questo dono, sente il desiderio di condividerlo con altre famiglie, perché la gioia dell'incontro con il Signore tende a diffondersi e genera altra comunione, è naturalmente missionaria.<sup>12</sup>

Il percorso intrapreso con le Assemblee sinodali sulla famiglia ha aiutato la Chiesa a far emergere tante sfide concrete che le famiglie vivono: pressioni ideologiche che ostacolano i processi educativi, problemi relazionali, povertà materiali e spirituali e, in fondo, tanta solitudine per la difficoltà di percepire Dio nella propria vita. Alcune di queste sfide stentano ancora ad essere affrontate e richiedono un rinnovato slancio pastorale in alcuni ambiti particolari: penso alla preparazione al matrimonio, all'accompagnamento delle giovani coppie di sposi, all'educazione, all'attenzione nei confronti degli anziani, alla vicinanza alle famiglie ferite o a quelle che, in una nuova unione, desiderano vivere appieno l'esperienza cristiana.

Auspico, quindi, che queste giornate di lavoro siano una buona occasione per condividere idee ed esperienze pastorali; e anche per creare una rete che, nella complementarità delle vocazioni e degli stati di vita, in spirito di collaborazione e comunione ecclesiale, possa annunciare il Vangelo della famiglia nella maniera più efficace, rispondendo ai segni dei tempi.

Vi affido all'intercessione di Maria Santissima, e di San Giuseppe, perché la grazia di Dio renda fruttuoso questo vostro impegno per il bene delle famiglie di oggi e di domani. Vi benedico e vi auguro buon lavoro e vi chiedo per favore, di pregare per me. Grazie.

<sup>12</sup> Cfr ibid., 23.

### П

In inauguratione CIX Sessionis Coetus Conferentiae Internationalis Laboris (Genavae, 17 Iunii 2021).\*

Señor Presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, Estimados Representantes de los Gobiernos, de las Organizaciones de empleadores y de trabajadores

Agradezco al Director General, señor Guy Ryder, quien tan amablemente me ha invitado a presentar este mensaje en la Cumbre sobre el mundo del trabajo. Esta Conferencia se convoca en un momento crucial de la historia social y económica, que presenta graves y amplios desafíos para el mundo entero. En los últimos meses, la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus informes periódicos, ha realizado una labor encomiable dedicando especial atención a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables.

Durante la persistente crisis, deberíamos seguir ejerciendo un "especial cuidado" del bien común. Muchos de los trastornos posibles y previstos aún no se han manifestado, por lo tanto, se requerirán decisiones cuidadosas. La disminución de las horas de trabajo en los últimos años se ha traducido tanto en pérdidas de empleo como en una reducción de la jornada laboral de los que conservan su trabajo. Muchos servicios públicos, así como empresas, se han enfrentado a tremendas dificultades, algunos corriendo el riesgo de quiebra total o parcial. En todo el mundo, hemos observado una pérdida de empleo sin precedentes en 2020.

Con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de la amenaza del Covid-19, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas "desechables" en nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común, una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.

<sup>\*</sup> Die 17 Iunii 2021.

En ese sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De esto se trata, que sea humano.

Recordando el papel fundamental que desempeñan esta Organización y esta Conferencia como lugares privilegiados para el diálogo constructivo, estamos llamados a dar prioridad a nuestra respuesta hacia los trabajadores que se encuentran en los márgenes del mundo del trabajo y que todavía se ven afectados por la pandemia del Covid-19: los trabajadores poco cualificados, los jornaleros, los del sector informal, los trabajadores migrantes y refugiados, los que realizan lo que se suele denominar el "trabajo de las tres dimensiones": peligroso, sucio y degradante, y así podemos seguir la lista.

Muchos migrantes y trabajadores vulnerables junto con sus familias, normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y atención, así como de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales. Es uno de los tantos casos de esta filosofía del descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades. Esta exclusión complica la detección temprana, la realización de pruebas, el diagnóstico, el rastreo de contactos y la búsqueda de atención médica por el Covid-19 para los refugiados y los migrantes y, por lo tanto, aumenta el riesgo de que se produzcan brotes entre esas poblaciones. Dichos brotes pueden no ser controlados o incluso ocultarse activamente, lo que constituye una amenaza adicional a la salud pública.¹

La falta de medidas de protección social frente al impacto del Covid-19 ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el incremento de la informalidad del trabajo, el retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, que esto es muy grave, el aumento del trabajo infantil, más grave aún, la vulnerabilidad al tráfico de personas, la inseguridad alimentaria y una mayor exposición a la infección entre poblaciones como los enfermos y los ancianos. En este sentido, agradezco esta oportunidad para plantear algunas preocupaciones y observaciones clave.

En primer lugar, es misión esencial de la Iglesia apelar a todos a trabajar conjuntamente, con los gobiernos, las organizaciones multilaterales

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. "Preparedness, prevention, and control of coronavirus disease (Covid-19) for refugees and migrants in non-camp settings", Interim Guidance, World Health Organization, 17 abril 2020, https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings.

y la sociedad civil, para servir y cuidar el bien común y garantizar la participación de todos en este empeño. Nadie debería ser dejado de lado en un diálogo por el bien común, cuyo objetivo es, sobre todo, construir, consolidar la paz y la confianza entre todos. Los más vulnerables -los jóvenes, los migrantes, las comunidades indígenas, los pobres- no pueden ser dejados de lado en un diálogo que también debería reunir a gobiernos, empresarios y trabajadores. También es esencial que todas las confesiones y comunidades religiosas se comprometan juntas. La Iglesia tiene una larga experiencia en la participación en estos diálogos a través de sus comunidades locales, movimientos populares y organizaciones, y se ofrece al mundo como constructora de puentes para ayudar a crear las condiciones de este diálogo o, cuando sea apropiado, ayudar a facilitarlo. Estos diálogos por el bien común son esenciales para realizar un futuro solidario y sostenible de nuestra casa común y deberían tener lugar tanto a nivel comunitario como nacional e internacional. Y una de las características del verdadero diálogo es que quienes dialogan estén en el mismo nivel de derechos y deberes. No uno que tenga menos derechos o más derechos dialoga con uno que no los tiene. El mismo nivel de derechos y deberes garantiza así un diálogo serio.

En segundo lugar, también es esencial para la misión de la Iglesia garantizar que todos obtengan la protección que necesitan según sus vulnerabilidades: enfermedad, edad, discapacidades, desplazamiento, marginación o dependencia. Los sistemas de protección social, que a su vez se están enfrentando a importantes riesgos, necesitan ser apoyados y ampliados para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, a la alimentación y a las necesidades humanas básicas. En tiempos de emergencia, como la pandemia de Covid-19, se requieren medidas especiales de asistencia. Una atención especial a la prestación integral y eficaz de asistencia a través de los servicios públicos también es importante. Los sistemas de protección social han sido llamados a afrontar muchos de los desafíos de la crisis, al mismo tiempo que sus puntos débiles se han hecho más evidentes. Por último, debe garantizarse la protección de los trabajadores y de los más vulnerables mediante el respeto de sus derechos esenciales, incluido el derecho de la sindicalización. O sea, sindicarse es un derecho. La crisis del Covid ya ha afectado a los más vulnerables y ellos no deberían verse afectados negativamente por las medidas para acelerar una recuperación que se centra únicamente en los marcadores económicos. O sea, aquí hace también falta

una reforma del modo económico, una reforma a fondo de la economía. El modo de llevar adelante la economía tiene que ser diverso, también tiene que cambiar.

En este momento de reflexión, en el que tratamos de modelar nuestra acción futura y de dar forma a una agenda internacional post Covid-19, deberíamos prestar especial atención al peligro real de olvidar a los que han quedado atrás. Corren el riesgo de ser atacados por un virus peor aún del Covid-19: el de la indiferencia egoísta. O sea, una sociedad no puede progresar descartando, no puede progresar. Este virus se propaga al pensar que la vida es mejor si es mejor para mí, y que todo estará bien si está bien para mí, y así se comienza y se termina seleccionando a una persona en lugar de otra, descartando a los pobres, sacrificando a los dejados atrás en el llamado "altar del progreso". Y es toda una dinámica elitaria, de constitución de nuevas élites a costa del descarte de mucha gente y de muchos pueblos.

Mirando al futuro, es fundamental que la Iglesia, y por tanto la acción de la Santa Sede con la Organización Internacional del Trabajo, apoye medidas que corrijan situaciones injustas o incorrectas que afectan a las relaciones laborales, haciéndolas completamente subyugadas a la idea de "exclusión", o violando los derechos fundamentales de los trabajadores. Una amenaza la constituyen las teorías que consideran el beneficio y el consumo como elementos independientes o como variables autónomas de la vida económica, excluyendo a los trabajadores y determinando su desequilibrado estándar de vida: «Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida» (Evangelii gaudium, n. 53).

La actual pandemia nos ha recordado que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles y, al mismo tiempo, todos de gran valor. Ojalá nos estremezca profundamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de curar la injusticia que está minando la salud de toda la familia humana. De frente a la Agenda de la Organización Internacional del Trabajo, debemos continuar como ya lo hicimos en 1931, cuando el Papa Pío XI, a raíz de la crisis de Wall Street y en medio de la "Gran Depresión", denunció la asimetría entre trabajadores y empresarios como una flagrante

injusticia que concedía al capital mano libre y disponibilidad. Decía así: «Durante mucho tiempo, en efecto, las riquezas o "capital" se atribuyeron demasiado a sí mismos. El capital reivindicaba para sí todo el rendimiento, la totalidad del producto, dejando al trabajador apenas lo necesario para reparar y restituir sus fuerzas» (Quadragesimo anno, n. 54). Incluso en esas circunstancias, la Iglesia promovió la posición de que la cantidad de remuneración por el trabajo realizado no sólo debe estar destinada a la satisfacción de las necesidades inmediatas y actuales de los trabajadores, sino también a abrir la capacidad de los trabajadores para salvaguardar los ahorros futuros de sus familias o las inversiones capaces de garantizar un margen de seguridad para el futuro.

Así pues, desde la primera sesión de la Conferencia Internacional, la Santa Sede apoya una regulación uniforme aplicable al trabajo en todos sus diferentes aspectos, como garantía para los trabajadores.<sup>2</sup> Su convicción es que el trabajo, y por lo tanto los trabajadores, pueden contar con garantías, apoyo y potenciación si se les protege del "juego" de la desregulación. Además, las normas jurídicas deben ser orientadas hacia la expansión del empleo, el trabajo decente y los derechos y deberes de la persona humana. Todos ellos son medios necesarios para su bienestar, para el desarrollo humano integral y para el bien común.

La Iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo, respondiendo a sus diferentes naturalezas y funciones, pueden seguir aplicando sus respectivas estrategias, pero también pueden seguir aprovechando las oportunidades que se presentan para colaborar en una amplia variedad de acciones relevantes.

Para promover esta acción común, es necesario entender correctamente el trabajo. El primer elemento para dicha comprensión nos llama a focalizar la atención necesaria en todas las formas de trabajo, incluyendo las formas de empleo no estándar. El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como "empleo formal", y el Programa de Trabajo Decente debe incluir todas las formas de trabajo. La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques, ya que no pueden contar con la

 $<sup>^{2}</sup>$  Cf. Carta  $Noi\ rendiamo\ grazie$  del Papa León XIII a Su Majestad Guillermo II, 14 marzo 1890.

protección que ofrecen los seguros sociales o los regímenes de asistencia social orientados a la pobreza. Las mujeres de la economía informal, incluidas las vendedoras ambulantes y las trabajadoras domésticas, sienten el impacto del Covid-19 bajo muchos aspectos: desde el aislamiento hasta la exposición extrema a riesgos para la salud. Al no disponer de guarderías accesibles, los hijos de estas trabajadoras están expuestos a un mayor riesgo para la salud, ya que las mujeres tienen que llevarlos a los lugares de trabajo o los dejan sin protección en sus hogares.<sup>3</sup> Por lo tanto, es muy necesario garantizar que la asistencia social llegue a la economía informal y preste especial atención a las necesidades particulares de las mujeres y de las niñas.

La pandemia nos recuerda que muchas mujeres de todo el mundo siguen llorando por la libertad, la justicia y la igualdad entre todas las personas humanas: «aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar en algunos países. No se terminan de erradicar costumbres inaceptables, destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud [...] Pienso en [...] la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde se toman las decisiones» (Amoris laetitia, n. 54).

El segundo elemento para una correcta comprensión del trabajo: si el trabajo es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado. Aquí no nos referimos sólo al trabajo de cuidados: la pandemia nos recuerda su importancia fundamental, que quizá hayamos desatendido. El cuidado va más allá, debe ser una dimensión de todo trabajo. Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida, contribuye a la restauración de la plena dignidad humana, contribuirá a asegurar un futuro sostenible a las generaciones futuras. Y en esta dimensión del cuidado entran, en primer lugar, los trabajadores. O sea, una

 $<sup>^3</sup>$  Cf. https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/Impact\_on\_livelihoods\_COVID-  $19\,$  final EN 1.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Care is work, work is care, Report of "The future of work, labour after laudato Si project", https://futureofwork-labourafterlaudatosi.net/.

pregunta que podemos hacernos en lo cotidiano: icómo una empresa, imaginemos, cuida a sus trabajadores?

Además de una correcta comprensión del trabajo, salir en mejores condiciones de la crisis actual requerirá el desarrollo de una cultura de la solidaridad, para contrastar con la cultura del descarte que está en la raíz de la desigualdad y que aflige al mundo. Para lograr este objetivo, habrá que valorar la aportación de todas aquellas culturas, como la indígena, la popular, que a menudo se consideran marginales, pero que mantienen viva la práctica de la solidaridad, que «expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos». Cada pueblo tiene su cultura, y creo que es el momento de liberarnos definitivamente de la herencia de la Ilustración, que llevaba la palabra cultura a un cierto tipo de formación intelectual o de pertenencia social. Cada pueblo tiene su cultura y debemos asumirla como es. «Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero. [...] La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares» (Fratelli tutti, n. 116).

Con estas palabras me dirijo a Ustedes, participantes de la 109 Conferencia Internacional del Trabajo, porque como actores institucionalizados del mundo del trabajo, tienen una gran oportunidad de influir en los procesos de cambio ya en marcha. Su responsabilidad es grande, pero aún es más grande el bien que pueden lograr. Por tanto, los nvito a responder al desafío al que nos enfrentamos. Los actores establecidos pueden contar con el legado de su historia, que sigue siendo un recurso de importancia fundamental, pero en esta fase histórica están llamados a permanecer abiertos al dinamismo de la sociedad y a promover la aparición e inclusión de actores menos tradicionales y más marginales, portadores de impulsos alternativos e innovadores.

Pido a los dirigentes políticos y a quienes trabajan en los gobiernos que se inspiren siempre en esa forma de amor que es la caridad política: «"un acto de caridad igualmente indispensable [es] el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que

padecer la miseria". Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política» (Fratelli tutti, n. 186).

Recuerdo a los empresarios su verdadera vocación: producir riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente «una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso» (Fratelli tutti, n. 123). A veces, al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes.

Invito a los sindicalistas y a los dirigentes de las asociaciones de trabajadores a que no se dejen encerrar en una "camisa de fuerza", a que se enfoquen en las situaciones concretas de los barrios y de las comunidades en las que actúan, planteando al mismo tiempo cuestiones relacionadas con las políticas económicas más amplias y las "macro-relaciones". También en esta fase histórica, el movimiento sindical enfrenta dos desafíos trascendentales. El primero es la profecía, y está relacionada con la propia naturaleza de los sindicatos, su vocación más genuina. Los sindicatos son

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. A los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 5 noviembre 2016.

una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que, como los profetas bíblicos, dan voz a los que no la tienen, denuncian a los que "venderían al pobre por un par de chancletas", como dice el profeta (cf. Amós 2,6), desnudan a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables, defienden la causa de los extranjeros, de los últimos y de los rechazados. Claro, cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer, y se transforma en un estatus de pseudo patrones, también distanciados del pueblo.

El segundo desafío: la innovación. Los profetas son centinelas que vigilan desde su puesto de observación. También los sindicatos deben vigilar los muros de la ciudad del trabajo, como un guardia que vigila y protege a los que están dentro de la ciudad del trabajo, pero que también vigila y protege a los que están fuera de los muros. Los sindicatos no cumplen su función esencial de innovación social si vigilan sólo a los jubilados. Esto debe hacerse, pero es la mitad de vuestro trabajo. Su vocación es también proteger a los que todavía no tienen derechos, a los que están excluidos del trabajo y que también están excluidos de los derechos y de la democracia.<sup>6</sup>

Estimados participantes en los procesos tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo y de esta Conferencia Internacional del Trabajo: la Iglesia los apoya, camina a su lado. La Iglesia pone a disposición sus recursos, empezando por sus recursos espirituales y su Doctrina Social. La pandemia nos ha enseñado que todos estamos en el mismo barco y que sólo juntos podremos salir de la crisis. Muchas gracias.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. A la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), 28 junio 2017.

## ACTA CONGREGATIONUM

### CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

#### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 8 Iunii 2021. Episcopali Ecclesiae Rancaguensi Exc.mum P.D. Villelmum Patricium Vera Soto, hactenus Episcopum Iquiquensem.
- Episcopali Ecclesiae Vallis Paradisi Exc.mum P.D. Georgium Patricium Vega Velasco, S.V.D., hactenus Episcopum Praelatum Ilapensem.
- die 9 Iunii. Episcopali Ecclesiae Assidonensi-Ierezensi Exc.mum P.D. Iosephum Rico Pavés, hactenus Episcopum titularem Mentesanum et Auxiliarem dioecesis Xetafensis.
- Episcopali Ecclesiae Palmopolitanae Exc.mum P.D. Ferdinandum Barbosa dos Santos, C.M., hactenus Episcopum Praelatum Tefensem.
- die 11 Iunii. Episcopali Ecclesiae Sancti Flori R.D. Desiderium Noblot, e clero dioecesis Trecensis, ibique hactenus Curionem paroeciae v.d. «Nogent-sur-Seine».
- Archiepiscopali Ecclesiae Avenionensi Exc.mum P.D. Franciscum Fonlupt, hactenus Episcopum Ruthenensem.
- Suburbicariae Ecclesiae Albanensi R.D. Vincentium Viva, e clero dioecesis Neritonensis-Gallipolitanae, hactenus in Urbe Rectorem Pontificii Collegii Urbani.
- Episcopali Ecclesiae Fernensi R.D. Gerardum Nash, e clero dioecesis Laoniensis, hactenus Secretarium Dioecesanum et Officii Consilii Pastoralis Actionis Directorem.

- die 11 Iunii 2021. Titulari Episcopali Ecclesiae Araditanae R.D. Germanum Medina Acosta, e clero archidioecesis Bogotensis, ibique Vicarium Episcopalem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 12 Iunii. Episcopali Ecclesiae Celayensi Exc.mum P.D. J. Victorem Alexandrum Aguliar Ledesma, hactenus Episcopum titularem Castulonensem et Auxiliarem archidioecesis Moreliensis.
- die 15 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Martanaënsi Visvaldas Kulbokas, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- die 19 Iunii. Episcopali Ecclesiae Grossetanae, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Pitilianensi-Soanensi-Urbetelliensi, Exc.mum P.D. Ioannem Roncari, O.F.M. Cap., Episcopum Pitilianensem-Soanensem-Urbetelliensem.
- die 22 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Tigavitanae R.D. Christianum Castro Toovey, e clero archidioecesis Sancti Iacobi in Chile, ibique Rectorem Seminarii Maioris, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Pudentianensi R.D. Carolum Albertum Godoy Labraña, e clero archidioecesis Sancti Iacobi in Chile, ibique de Rebus Pastoralibus Vicarium Episcopalem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 23 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Simingitanae R.D. Iosephum Holtkotte, e clero archidioecesis Paderbornensis, hactenus Praesidem Nationalem operis de Beato Adolfo Kolping fundati, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 24 Iunii. Titulari Episcopali Ecclesiae Bladiensi R.D. Victorem Ioannem Vargas Galarza, e clero archidioecesis Cochabambensis, ibique hactenus Curionem paroeciae v.d. «San Ildefonso» et Sanctuarii v.d. «Virgen Maria de Urcupiña» Rectorem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 26 Iunii. Episcopali Ecclesiae Fulginatensi, unitae in persona Episcopi Ecclesiae Assisiensi-Nucerinae-Tadiensi, Exc.mum P.D. Dominicum Sorrentino, Episcopum Assisiensem-Nucerinum-Tadiensem.

- die 26 Iunii 2021. Episcopali Ecclesiae Sanctissimae Conceptionis in Argentina R.D. Iosephum Antonium Díaz, e clero archidioecesis Catamarcensis.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Sancti Papuli R.D. Aegidium Reithinger, e clero archidioecesis Argentoratensis, hactenus Societatis Parisiensis missionum ad exteras gentes Moderatorem Generalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 28 Iunii. Episcopali Ecclesiae Legnicensi Exc.mum P.D. Andream Siemieniewski, hactenus Episcopum titularem Theuzitanum et Auxiliarem archidioecesis Vratislaviensis.
- die 29 Iunii. Episcopali Ecclesiae Malaibalaiensi R.D. Natalem P. Pedregosa, e clero eiusdem dioecesis, hactenus ibi Administratorem dioecesanum et cathedralis ecclesiae Rectorem.
- die 30 Iunii. Episcopali Ecclesiae Captatoropolitanae R.D. Cleocir Bonetti, e clero dioecesis Ereximensis, ibique hactenus Vicarium Generalem.
- Episcopali Ecclesiae Sancti Iosephi in Uraquaria R.P. Edgardum Fabianum Antúnez-Percíncula Kaenel, S.I., hactenus Rectorem Sacri Cordis Collegii in urbe v.d. *Montevideo*.
- Episcopali Ecclesiae Novae Urbis R.D. Andream Saje, e clero archidioecesis Labacensis, hactenus Vicarium Iudicialem ac Docentem Iuris Canonici apud Facultatem Teologicam Labacensem.
- die 1 Iulii. Episcopali Ecclesiae Mindoniensi-Ferrolensi R.D. Ferdinandum García Cadiñanos, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Burgensis.

# CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

#### I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras praefecit:

- die 1 Ianuarii 2021. Metropolitanae Ecclesiae Vellingtonensi Exc.mum P.D. Paulum Martin, S.M., hactenus Episcopum Christipolitanum, quem constituit Archiepiscopum Coadiutorem eiusdem Sedis.
- Vicariatui Apostolico Quettensi R.P. Khalid Rehmat, O.F.M. Cap., hactenus Custodem Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum in eadem Circumscriptione ecclesiastica.
- die 3 Ianuarii. Metropolitanae Ecclesiae Korhogoënsi Exc.mum P.D. Ignatium Bessi Dogbo, hactenus Episcopum Katiolaënsem.
- die 5 Ianuarii. Episcopali Ecclesiae Bueaënsi Exc.mum P.D. Michaëlem Miabesue Bibi, hactenus Episcopum titularem Amudarsensem et Auxiliarem archidioecesis Bamendanae.
- die 11 Ianuarii. Episcopali Ecclesiae Pimliamensi R.D. Antonium Li Hui, quem constituit Episcopum Coadiutorem eiusdem dioecesis.
- die 16 Ianuarii. Episcopali Ecclesiae Xuanlocensi Exc.mum P.D. Ioannem Do Van Ngân, hactenus Episcopum titularem Bulelianensem et Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 2 Februarii. Episcopali Ecclesiae Guruensi R.D. Ignatium Lucas, e clero dioecesis Nacalanae, hactenus Vicarium Generalem eiusdem dioecesis.

- die 2 Februarii 2021. Episcopali Ecclesiae Uiiensi R.D. Ioachimum Nyanganga Tyombe, e clero dioecesis Lubangensis, hactenus Rectorem Seminarii Maioris eiusdem dioecesis.
- Ordinariatui Militari in Corea R.D. Titum Seo Sang-Bum, e clero archidioecesis Seulensis, hactenus Parochum in eadem archidioecesi.
- die 6 Februarii. Episcopali Ecclesiae Cyanguguensi R.D. Eduardum Sinayobye, e clero Butarensi, hactenus Rectorem Seminarii Propedeutici Butarensis.
- die 11 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Karachiensi Exc.mum P.D. Beniaminum Marium Travas, hactenus Episcopum Multanensem.
- die 15 Februarii. Episcopali Ecclesiae Lisalaënsi R.D. Iosephum-Bernardum Likolo Bokal'etumba, e clero Kinshasano, hactenus Secretarium Commissionis pro Culto divino et disciplina Sacramentorum Conferentiae Episcopalis Congensis.
- die 19 Februarii. Metropolitanae Ecclesiae Chittagongensi Exc.mum P.D. Laurentium Subrato Howlader, C.S.C., hactenus Episcopum Barisalensem.
- die 3 Martii. Episcopali Ecclesiae Kimberleyensi Exc.mum P.D. Duncanum Theodorum Tsoke, hactenus Episcopum titularem Horreacoeliensem et Auxiliarem archidioecesis Ioannesburgensis.
- Episcopali Ecclesiae Civitatis Reginae seu Queenstovnensi R.P. Paulum Siphiwo Vanqa, S.A.C., hactenus Administratorem Dioecesanum eiusdem dioecesis.
- die 6 Martii. Episcopali Ecclesiae Sibolgaënsi R.D Franciscum Tuaman Sinaga, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Directorem Instituti Pastoralis dioecesani.
- die 8 Martii. Episcopali Ecclesiae Rumbekensi R.P. Christianum Carlassare, M.C.C.J., hactenus Vicarium Generalem dioecesis Malakalensis.
- die 10 Martii. Episcopali Ecclesiae Mbaikensi Exc.mum P.D. Iesum Ruiz Molina, M.C.C.J., hactenus Episcopum titularem Arensem in Mauritania et Auxiliarem dioecesis Bangassuensis.

- die 19 Martii 2021. Episcopali Ecclesiae Bomaënsi R.D. Iosephum Claudium, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Directorem Instituti Pastoralis dioecesani.
- die 31 Martii. Episcopali Ecclesiae Nebbensi R.P. Raphaëlem p'Mony Wokorach, M.C.C.J., hactenus Commissarium Pontificium Congregationis Nairobiensis «Apostles of Jesus».
- Episcopali Ecclesiae Lafiensi R.D. Davidem Ajang, e clero Iosensi, hactenus Curionem paroeciae Immaculatae Conceptionis in eadem archidioecesi.
- die 3 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Kundiavanae R.D. Paulum Sundu, hactenus Parochum in eadem dioecesi et Docentem apud Seminarium «Good Shepherd» archidioecesis Montis Hagensis.
- die 6 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Bundanae R.D. Simonem Chibuga Masondole, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Directorem dioecesanum «St. Francis of Assisi Nursery & Primary School».
- die 8 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Siunaënsi R.D. Isidorum del Carmen Mora Ortega, e clero Siunaënsi, hactenus Curionem paroeciae Sancti Raimundi Nonato et Vicarium Generalem eiusdem dioecesis.
- die 24 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Mpikaënsi R.D. Eduinum Mulandu, e clero Ndolaënsi, hactenus Directorem Nationalem Pontificalium Operum Missionalium.
- die 27 Aprilis. Vicariatui Apostolico Caronensi R.D. Gunsalvum Alfredum Ontiveros Vivas, e clero Sancti Cristophori in Venetiola, hactenus Cappellanum Militarem.
- die 30 Aprilis. Episcopali Ecclesiae Tsiroanomandidyensi R.D. Gabrielem Randrianantenaina, e clero Moramangano, hactenus Secretarium Coordinatorem Conferentiae Episcopalis Madagascariae.
- die 8 Maii. Episcopali Ecclesiae Dedzaënsi R.D. Petrum Chifukwa, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Vicarium Iudicialem atque Rectorem Seminarii Minoris.

- die 12 Maii 2021. Episcopali Ecclesiae Sylhetensi Exc.mum P.D. Shorot Franciscum Gomes, hactenus Episcopum titularem Formensem et Auxiliarem archidioecesis Dacchensis.
- die 13 Maii. Episcopali Ecclesiae Aitapensi R.P. Siby Matthaeum Peedikayil, H.G.N., hactenus Vicarium Generalem dioecesis Uanimitanae.
- die 15 Maii. Vicariatui Apostolico Iquitosensi R.P. Michaëlem Angelum Cadenas Cardo, O.S.A., hactenus Curionem paroeciae Immaculatae Conceptionis atque Superiorem Regionalem Ordinis Sancti Augustini in eadem Natione.
- die 17 Maii. Episcopali Ecclesiae Sciiamchiamensi R.P. Stephanum Chow Sau-Yan, S.J., hactenus Provincialem Societatis Iesu.
- die 22 Maii. Metropolitanae Ecclesiae Lubumbashiensi Exc.mum P.D. Fulgentium Muteba, hactenus Episcopum Kilvaënsem-Kasengaënsem.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Belesasensi R.D. Pium Sin Hozol, e clero Busanensi, hactenus Praesidem Universitatis Catholicae Busanensis, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
- die 23 Maii. Episcopali Ecclesiae Daruensi-Kiunganae R.P. Iosephum Tarife Durero, S.V.D., hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Madanganae.
- die 31 Maii. Episcopali Ecclesiae Morogoroënsi R.P. Lazarum Vitalem Msimbe, S.D.S., hactenus Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Salemensi R.D. Arulselvam Rayappan, e clero Pondichierensi et Cuddalorensi, hactenus Iudicem Tribunalis eiusdem archidioecesis.
- die 9 Iunii. Metropolitanae Ecclesiae Durbanianae Exc.mum P.D. Mandla Siegfried Jwara, C.M.M., hactenus Episcopum titularem dioecesis Elephantariensis in Proconsulari et Vicarium Apostolicum Vicariatus Apostolici Ingvavumensis.

- die 15 Iunii 2021. Titulari Episcopali Ecclesiae Formensi R.D. Iustinum Ain Soongie, e clero Uabagano, hactenus ibidem Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem eiusdem Sedis.
- die 24 Iunii. Episcopali Ecclesiae Sekondiensi-Takoradiensi R.D. Ioannem Baptistam Attakruh, e clero eiusdem dioecesis, hactenus Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 29 Iunii. Vicariatui Apostolico Taytayensi Exc.mum P.D. Brodericum Soncuaco Pabillo, hactenus Episcopum titularem Sitifensem et Auxiliarem archidioecesis Manilensis.
- Episcopali Ecclesiae Portus Blairensis R.D. Visuvasam Selvaraj, e clero eiusdem dioecesis, hactenus ibidem Administratorem dioecesanum.
- Episcopali Ecclesiae Tiruchirapolitanae R.D. Savarimuthu Arokiaraj, e clero eiusdem dioecesis, hactenus ibidem Rectorem Basilicae Sanctissimo Redemptori dicatae.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Maiucensi R.D. Eugenium Zinkovskiy, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Karagandensis, quem constituit Auxiliarem eiusdem Sedis.

#### II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad suum beneplacitum renuntiavit:

- die 1 Ianuarii 2021. Exc.mum P.D. Paulum Martin, S.M., Archiepiscopum Coadiutorem Villingtonensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Christipolitanae.
- die 4 Ianuarii. Exc.mum P.D. Davidem Kamau Ngʻangʻa, Auxiliarem Nairobiensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- die 22 Ianuarii. R.D. Franciscum Airoldi, presbyterum fidei donum e clero archidioecesis Mediolanensis et Parochum in dioecesi Monzensi, Administratorem Apostolicum eiusdem Sedis.

- die 24 Ianuarii 2021. Em.mum P.D. Vilfridum Fox Napier, O.F.M., Archiepiscopum Durbanianum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Eshovensis.
- die 27 Ianuarii. Exc.mum P.D. Petrum Abir Antonysamy, Episcopum Sultanpetensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» archidioecesis Pondicherriensis et Cuddalorensis.
- die 2 Februarii. Exc.mum P.D. Franciscum Saverium Yu-Soo-il, Ordinarium emeritum Ordinariatus Castrensis in Corea, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Ordinariatus.
- die 11 Februarii. Em.mum P.D. Iosephum Coutts, Archiepiscopum emeritum Karachiensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- Exc.mum P.D. Antonium Juliasse Ferreira Sandramo, Episcopum Auxiliarem Maputensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Pembanae.
- die 2 Martii. Exc.mum P.D. Alexium Aly Tagbino, Episcopum Auxiliarem Kankanensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 6 Martii. R.D. Andream Geraldum Pindi, e clero Matadiensi, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 10 Martii. Exc.mum P.D. Varinum Perin, M.C.C.J., Episcopum emeritum Mbaikiensem, Administratorem Apostolicum eiusdem dioecesis.
- die 19 Martii. Exc.mum P.D. Ciprianum Mbuka, Episcopum emeritum Bomaënsem, Administratorem Apostolicum eiusdem dioecesis.
- Exc.mum P.D. Aloisium Nguyen Anh Tuan, Episcopum Auxiliarem Archidioecesis Hochiminhopolitanae, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Hatinhensis.
- die 7 Aprilis. Exc.mum P.D. Michaëlem Mariam Iacobum Dubost, C.I.M., Episcopum emeritum Evriensem-Corbiliensem-Exonensem, Admini-

stratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Caiennensis.

- die 7 Aprilis 2021. Exc.mum P.D. Paulum Ssemogerere, Episcopum Kasanum-Luveerinum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» archidioecesis Kampalaënsis.
- die 8 Aprilis. Exc.mum P.D. Ioannem Chrysostomum Ndimbo, Episcopum Mbingaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Niombenae.
- die 11 Aprilis. Exc.mum P.D. Sebastianum Franciscum Shaw, O.F.M. Cap., Archiepiscopum Lahorensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Multanensis.
- die 27 Aprilis. Exc.mum P.D. Philippum Gonzalez Gonzalez, O.F.M. Capp., hactenus Vicarium Apostolicum Vicariatus Apostolici Caronensis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 3 Maii. Exc.mum P.D. Matthaeum Remigium Adamum Gbitiku, M.C.C.J., Episcopum Vavensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Rumbekensis.
- die 10 Maii. Exc.mum P.D. Villelmum D'Souza, S.I., Archiepiscopum emeritum Patnensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Buxarensis.
- die 13 Maii. Exc.mum P.D. Davidem Macaire, O.P., Archiepiscopum Arcis Gallicae, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Imae Telluris.
- die 17 Maii. Exc.mum P.D. Ioannem Albertum Nadonye Ndongo, O.F.M. Cap., Episcopum Loloënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Butanae.
- die 22 Maii. Exc.mum P.D. Fulgentium Muteba Mugalu, Archiepiscopum Lubumbashiensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Kilvaënsis-Kasengaënsis.

- die 22 Maii 2021. Exc.mum P.D. Laurentium Subrato Howlader, C.S.C., Archiepiscopum Chittagongensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Barisalensis.
- die 23 Maii. Exc.mum P.D. Aegidium Côté, S.M.M., Episcopum emeritum Daruensem-Kiunganum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 4 Iunii. Exc.mum P.D. Stephanum Antonium Pillai, Episcopum Tuticorensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Sivavagangaiensis.
- die 7 Iunii. R.D. Charolum Eduardum Boyce, e clero Archidioecesis Monroviensis, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem Sedis.
- die 9 Iunii. Em.mum P.D. Vilfridum Fox Napier, O.F.M., Archiepiscopum emeritum Durbanianum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis.
- die 19 Iunii. Exc.mum P.D. Bosco Lin Chi-Nan, Episcopum emeritum Tainanensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.
- die 22 Iunii. R.D. Peter Hka Aung Tu, e clero Mytkinaënsi, in Birmania, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis.

## DICASTERIUM PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA

#### LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI.

Decretum generale quo componitur exercitium moderaminis in consociationibus internationalibus fidelium, privatis et publicis necnon in aliis institutis indolis iuridicae, Dicasterii pro Laicis, Familia et Vita rectae vigilantiae subiectis.

#### DECRETUM GENERALE

Le associazioni internazionali di fedeli e l'esercizio del governo al loro interno sono oggetto di peculiare riflessione e conseguente discernimento da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in ragione delle competenze che gli sono proprie.

La Chiesa riconosce ai fedeli, in forza del battesimo, il diritto di associazione e tutela la libertà dei medesimi di fondarle e dirigerle. Fra le varie forme di attuazione di tale diritto, vi sono le associazioni di fedeli (efreann. 215; 298-329 del Codice di diritto canonico), le quali, soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II, hanno conosciuto una stagione di grande fioritura, portando alla Chiesa e al mondo contemporaneo abbondanza di grazia e di frutti apostolici.

Il governo nelle associazioni, riconosciuto e tutelato come sopra, deve tuttavia esercitarsi nei limiti stabiliti dalle norme generali della Chiesa, dalle norme statutarie proprie delle singole aggregazioni, nonché in conformità alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica competente per il loro riconoscimento e per la vigilanza sulla loro vita e attività.

La coessenzialità dei doni carismatici e dei doni gerarchici nella Chiesa, (cfr *Iuvenescit Ecclesia*, 10), esige, infatti, che il governo, all'interno delle aggregazioni di fedeli, sia esercitato coerentemente con la missione ecclesiale delle medesime, quale servizio ordinato alla realizzazione delle finalità loro proprie e alla tutela dei membri.

Occorre, pertanto, che l'esercizio del governo si articoli adeguatamente nella comunione ecclesiale e si realizzi nella sua qualità strumentale ai fini che l'associazione persegue. Nel processo di definizione dei criteri per una prudente conduzione del governo nelle associazioni, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha ritenuto necessaria la regolamentazione dei mandati delle cariche di governo quanto a durata e a numero, come anche la rappresentatività degli organi di governo, al fine di promuovere un sano ricambio e di prevenire appropriazioni che non hanno mancato di procurare violazioni e abusi.

Stanti le premesse enunciate e valutata l'utilità del ricambio generazionale negli organi direttivi, nonché l'opportunità di promuovere un avvicendamento negli incarichi di governo;

tenuta parimenti in considerazione la necessità di prevedere mandati di governo tali da consentire la realizzazione di progetti idonei alle finalità dell'associazione;

valutato, altresì, il ruolo del fondatore per l'opportuna configurazione, lo sviluppo e la stabilità della vita associativa, in forza del carisma che ne ha suscitato la nascita;

nell'intento di assicurare il retto funzionamento del governo di tutte le associazioni internazionali di fedeli;

consultati esperti in materia e altri Dicasteri della Curia Romana, per quanto di loro competenza;

visti l'articolo 18 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, l'articolo 126 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, i canoni 29, 30 e 305 del *Codice di diritto canonico*, nonché gli articoli 1, 5 e 7 § 1 dello *Statuto* del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell'esercizio delle proprie funzioni e per mandato della Suprema Autorità,

#### decreta.

con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto segue.

- Art. 1. I mandati nell'organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno.
- Art. 2 § 1. La stessa persona può ricoprire un incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.
- Art. 2 § 2. Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.
- Art. 2 § 3. La disposizione di cui all'articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente

dagli anni già trascorsi in altro incarico nell'organo centrale di governo a livello internazionale.

- Art. 2 § 4. Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi.
- Art. 3. Tutti i membri *pleno iure* abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l'organo centrale di governo a livello internazionale.
- Art. 4 § 1. Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto.
- Art. 4 § 2. Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell'organo centrale di governo a livello internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto.
- Art. 5. I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
- Art. 6. Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati all'applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.
- Art. 7. Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all'articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
- Art. 8. Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all'approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni.
- Art. 9. Il presente Decreto, promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano L'Osservatore Romano, entra in vigore trascorsi tre mesi dal

giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà altresì pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato in forma specifica il presente Decreto generale, avente forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa che lo accompagna.

Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.

Kevin Card. Farrell

Prefetto

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch. Segretario

#### Nota esplicativa

- 1. Il Decreto generale *Le associazioni di fedeli* disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il Decreto è da leggersi nel contesto della missione affidata al Dicastero, come anche in riferimento al Magistero riguardante le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali.
- 2. Al Dicastero, nell'ambito della propria competenza, spetta il compito di accompagnare la vita e lo sviluppo delle aggregazioni di fedeli e dei movimenti laicali (cfr *Statuto*, art. 7). Il suo operato è animato dal desiderio di promuovere la crescita delle realtà ecclesiali ad esso affidate, nonché di aiutare i Pastori a svolgere adeguatamente il loro ruolo di guida e di accompagnamento nei confronti delle medesime.
- 3. Sulla scia del Concilio Vaticano II, che riconosceva nell'apostolato laicale organizzato un'espressione della vocazione e responsabilità missionaria dei fedeli laici (cfr Apostolicam Actuositatem, 1,18-19), San Giovanni Paolo II vedeva realizzata nelle aggregazioni di fedeli l'essenza della Chiesa stessa: «rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera salvifica nel mondo» (Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, 27 maggio 1998). Con intuito profetico, rivolgendosi ai movimenti ecclesiali in occasione della Veglia di Pentecoste dell'anno 1998, lanciò loro una nuova

sfida: «Oggi dinanzi a voi si apre una tappa nuova: quella della maturità ecclesiale. Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano stati risolti. È, piuttosto, una sfida. Una via da percorrere. La Chiesa si aspetta da voi frutti "maturi" di comunione e di impegno» (Discorso ai movimenti ecclesiali e alle nuove comunità alla Veglia di Pentecoste, 30 maggio 1998).

- 4. Benedetto XVI approfondiva le implicazioni di questa nuova fase di maturità ecclesiale additando, quale via per comprendere adeguatamente le aggregazioni di fedeli alla luce del disegno di Dio e della missione della Chiesa, una più matura comunione di tutte le componenti ecclesiali, «perché tutti i carismi, nel rispetto della loro specificità, possano pienamente e liberamente contribuire all'edificazione dell'unico corpo di Cristo» (Ai Vescovi partecipanti al Seminario di studio promosso dal Pontificio Consiglio per i Laici, 17 maggio 2008). Egli sollecitava, inoltre, i movimenti ecclesiali a sottomettersi con pronta obbedienza e adesione al discernimento dell'autorità ecclesiastica, indicando tale disponibilità quale garanzia stessa dell'autenticità dei carismi e della bontà evangelica del loro operato (cfr Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 maggio 2006).
- 5. Papa Francesco, in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell'ottica della conversione missionaria (cfr Evangelii Gaudium, 29-30). Egli indica come prioritari il rispetto della libertà personale; il superamento dell'autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione. «La vera comunione precisa non può esistere in un movimento o in una nuova comunità, se non si integra nella comunione più grande che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica» (Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 novembre 2014).

In riferimento alla maturità ecclesiale, Papa Francesco esorta: «Non dimenticate che, per raggiungere questo traguardo, la conversione deve essere missionaria: la forza di superare tentazioni e insufficienze viene dalla gioia profonda dell'annuncio del Vangelo, che è alla base di tutti i vostri carismi» (Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 novembre 2014). Questa è la chiave interpretativa che permette di cogliere il significato ecclesiale del presente Decreto, che mira, nello specifico, a far superare "tentazioni e insufficienze" riscontrate nel modo di esercitare il governo all'interno delle associazioni di fedeli.

- 6. Nel suo servizio di accompagnamento di oltre cento associazioni e altri enti internazionali sui quali esercita vigilanza diretta, il Dicastero ha avuto modo di osservare prassi di gestione delle responsabilità direttive assai diversificate. Questa esperienza ha sollecitato uno studio e un discernimento che avesse come oggetto la retta conduzione del governo all'interno delle suddette aggregazioni.
- 7. In seno alle associazioni di fedeli, l'autorità viene attribuita dalla libera volontà degli associati a norma degli statuti, e va esercitata come servizio per il buon governo dell'ente, in riferimento alle finalità specifiche nell'adempimento della missione ecclesiale. Infatti, i carismi che hanno suscitato la nascita di variegate realtà aggregative sono stati elargiti dallo Spirito Santo ad utilitatem di tutto il Popolo di Dio, non solo a beneficio di chi li riceve (cfr Iuvenescit Ecclesia, 5-7). Di conseguenza, l'orizzonte ultimo sullo sfondo del quale concepire ogni dimensione della vita delle realtà aggregative rimane la Chiesa, non l'ambito ristretto dell'associazione internazionale o, ancor meno, di ciascun singolo gruppo locale. Dunque, anche il governo nelle associazioni di fedeli è da intendersi in una prospettiva di comunione ecclesiale, e si esercita a norma del diritto universale e di quello proprio, sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica (cfr cann. 305, 315, 323 Codice di diritto canonico; Lumen gentium, 12 b; Iuvenescit Ecclesia, 8).
- 8. Nell'ambito della vigilanza che gli compete, il Dicastero a seguito di un attento studio del Magistero e del diritto della Chiesa, nonché di una prudente consultazione interdicasteriale ha identificato alcuni criteri di ragionevolezza in merito a due aspetti necessari per un retto esercizio del governo: la regolamentazione dei mandati degli organi di governo a livello internazionale e la rappresentatività di questi ultimi. Il Decreto generale promulgato in data odierna che gode dell'approvazione in forma specifica del Sommo Pontefice disciplina tali mandati quanto a durata e a numero e, per le associazioni, la partecipazione dei membri nella costituzione degli organi centrali di governo.
- 9. Non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi, accentramento delle funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità, che facilmente cagionano gravi violazioni della dignità e della libertà personali e, finanche, veri e propri abusi. Un cattivo esercizio del governo, inoltre, crea inevitabilmente conflitti e tensioni che feriscono la comunione, indebolendo lo slancio missionario.
- 10. Parimenti, l'esperienza ha mostrato che il ricambio generazionale degli organi di governo mediante la rotazione delle responsabilità direttive,

apporta grandi benefici alla vitalità dell'associazione: è opportunità di crescita creativa e spinta per l'investimento formativo; rinvigorisce la fedeltà al carisma; dà respiro ed efficacia all'interpretazione dei segni dei tempi; incoraggia modalità nuove e attuali di azione missionaria.

- 11. Il Decreto abroga ogni norma ad esso contraria, in vigore negli statuti delle aggregazioni e degli enti interessati.
- 12. In merito alla rappresentatività, il Decreto prevede che i membri pleno iure di un'associazione partecipino, almeno indirettamente, al processo di elezione dell'organo centrale di governo a livello internazionale (Art. 3).
- 13. Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di governo, il Decreto limita a cinque anni la durata massima di ciascun mandato nell'organo centrale di governo a livello internazionale (Art. 1), ad un massimo di dieci anni consecutivi l'esercizio di qualsiasi incarico in tale organo (Art. 2 § 1) con possibilità di rielezione solo dopo la vacanza di un mandato (Art. 2 § 2), eccetto il caso di elezione a moderatore, incarico che potrà essere esercitato indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell'organo centrale (Art. 2 § 3); la funzione di moderatore può essere svolta per un massimo di dieci anni in assoluto, dopodiché non si può più accedere a tale incarico (Art. 2 § 4).
- 14. Consapevole del ruolo chiave svolto dai fondatori in diverse associazioni o enti internazionali, il Dicastero, al momento di approvarne gli statuti, ha spesso concesso stabilità agli incarichi di governo attribuiti ai fondatori stessi. In tal modo, si è cercato di concedere un tempo sufficiente per far sì che il carisma da essi ricevuto trovi adeguata collocazione nella Chiesa e sia fedelmente recepito da parte dei membri. In forza di questo Decreto, il Dicastero si riserva di dispensare i fondatori dai limiti stabiliti (Art. 5), se lo riterrà opportuno per lo sviluppo e la stabilità dell'associazione o dell'ente, e se tale dispensa corrispondesse alla chiara volontà dell'organo centrale di governo.
- 15. Il Dicastero è fiducioso che tale Decreto venga recepito nel giusto spirito di filiale obbedienza e di comunione ecclesiale, di cui hanno dato prova in modo esemplare tante associazioni di fedeli e enti internazionali, e che ne venga colta appieno la motivazione pastorale, nata dal desiderio della Chiesa-madre di far progredire questi suoi figli verso la piena maturità ecclesiale auspicata. Il Dicastero rende grazie al Signore per il dono prezioso costituito da queste realtà internazionali, impegnate ad annunciare Cristo Risorto e a trasformare il mondo secondo il Vangelo.

## ACTA TRIBUNALIUM

### PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Indulgentia conceditur occasione Diei Mundialis Avorum et Senum.

#### **DECRETUM**

Paenitentiaria Apostolica, ad augendam fidelium religionem animarumque salutem, vi facultatum sibi a Summo Pontifice Francisco Divina Providentia Papa tributarum, attentis precibus nuper allatis ab Em.mo Domino Coëmgeno Iosepho S.R.E. Card. Farrell, Praefecto Dicasterii pro Laicis, Familia et Vita, occasione Primi Mundialis Avorum et Senum Diei, quarta die Dominica mensis Iulii a Summo Pontifice nuper instituti, de caelestibus Ecclesiae thesauris benigne concedit plenariam Indulgentiam, suetis sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et oratione ad mentem Summi Pontificis) ab avis, senibus omnibusque christifidelibus vere paenitentibus atque caritate compulsis die xxv Iulii MMXXI lucrandam, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicare possint si, occasione Primi Mundialis Avorum et Senum Diei, sollemni interfuerint celebrationi, cui SS.mus Pater Franciscus in Papali Basilica Vaticana praesidebit, vel varias participaverint functiones, quae totum per orbem terrarum peragentur.

Hoc Misericordiae Tribunal insuper plenariam concedit Indulgentiam a fidelibus ipso die lucrandam si, congruo tempore destinato, realiter vel per communicationis instrumenta senes inviserint fratres, qui in necessitatibus difficultatibusve versantur (ut aegroti, deserti, inhabiles hisque similes).

Infirmi senes omnesque qui gravi causa domo exire nequeunt, pariter plenariam consequi poterunt Indulgentiam, concepta detestatione cuiusque peccati et intentione praestandi, ubi primum licuerit, tres consuetas condiciones, si sacris functionibus Mundialis Diei se spiritaliter adiunxerint, praesertim dum Summi Pontificis verba et celebrationes per instrumenta televisifica, radiophonicos, sed etiam per nova communicationum socialium

instrumenta propagabuntur, precibus doloribusque suis vel incommodis propriae vitae misericordi Deo oblatis.

Quo igitur accessus, ad divinam veniam per Ecclesiae claves consequendam, facilior pro pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria enixe rogat ut sacerdotes, opportunis facultatibus ad confessiones excipiendas praediti, prompto et generoso animo, celebrationi Paenitentiae sese praebeant.

Praesenti pro Primo Mundiali Avorum et Senum Die valituro. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die XIII mensis Maii, in Ascensione Domini, anno Dominicae Incarnationis MMXXI.

Maurus Card. Piacenza

Paenitentiarius Maior

Christophorus Nykiel Regens

Prot. N. 757/21/I

### **ACTA OFFICIORUM**

## SECRETARIA SANCTAE SEDIS REBUS OECONOMICIS PRAEPOSITA

#### DECRETUM DELEGATI PONTIFICII N. 1/2021

Normae ad perficiendas Litteras Apostolicas Motu Proprio datas die XIX mensis Maii anno MMXX «De perspicuitate, inspectione et concursu in rationibus adiudicationis publicorum contractuum Sanctae Sedis et Status Civitatis Vaticanae».

- visto il Rescriptum ex Audientia SS.MI del 6 luglio 2020, con il quale il Santo Padre ha designato Padre Juan Antonio Guerrero Alves Suo delegato fino al 31 dicembre 2020, con il potere di interpretare ed applicare, nell'ambito della Santa Sede, la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 19 maggio 2020, e determinare il modo in cui risolvere le questioni pendenti anche con l'emanazione di norme transitorie;
- visto il *Rescriptum ex Audientia SS.MI* del 21 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2021 il provvedimento di cui all'alinea precedente;
- vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» (di seguito anche Norma sui contratti pubblici NCP) e successive modifiche e integrazioni, pubblicata il 1° giugno 2020 sul sito Internet de L'Osservatore Romano, ed in particolare gli artt. 86, § 1 e 84, § 5;
- vista la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" *I beni tempo*rali, del 4 luglio 2016, ed in particolare il punto 2, lett. a);
- visto lo Statuto della Segreteria per l'Economia, ed in particolare l'art. 15;

- considerato l'esito delle consultazioni previste dall'art. 7 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;
- considerate le richieste di chiarimenti giunte alla Segreteria per l'Economia da diversi Enti della Santa Sede e la necessità di ulteriore interpretazione della NCP;
- considerata la necessità di provvedere in ordine alla continuità operativa degli Enti fino al definitivo assestamento del sistema;
- su proposta del Direttore della Sezione Amministrativa della Segreteria per l'Economia;
- sentita la Commissione di cui al Rescriptum ex Audientia SS.MI del 21 dicembre 2020:

ho adottato il seguente Decreto:

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Ambito di applicazione ed esclusioni

(artt. 1, 2, lett. a), 3, 4, 9 e 59 NCP)

- § 1. Sotto il profilo oggettivo, il presente Regolamento si applica a tutti gli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere, ai sensi dell'art. 1, § 1, NCP. Costituiscono acquisti di servizi, forniture, lavori e opere tutti i contratti, comunque denominati, in forza dei quali, a fronte dell'acquisizione da parte di un Ente di un bene o di un servizio o della realizzazione per conto dell'Ente di un'opera o di un lavoro, è corrisposto all'operatore economico denaro, altra utilità o vantaggio economico, di qualunque genere.
  - § 2. Sotto il profilo soggettivo, il presente Regolamento si applica a:
  - a) i Dicasteri e gli altri organismi della Curia Romana di cui alla Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, come individuate in base alla normativa vigente;
  - c) tutti i soggetti giuridici indicati nell'elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l'Economia;

- d) i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di cui all'art. 22 NCP e tutti gli altri soggetti che, in qualunque modo, intervengono o partecipano o sono contemplati nelle diverse fasi della procedura di iscrizione degli operatori economici, di abilitazione dei dipendenti, di aggiudicazione dei contratti e di esecuzione degli stessi o che possano influenzare in qualsiasi maniera la modalità di svolgimento o il risultato delle predette attività;
- e) gli operatori economici, dal momento della richiesta di iscrizione all'Albo di cui all'art. 31, § 4 NCP, ovvero dal primo contatto con l'Ente che ha bandito la gara in caso di partecipazione ad una procedura selettiva pubblica.
- § 3. Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 4, § 1, lett. a), NCP, sono equiparati ai contratti di lavoro subordinato:
  - a) i contratti di cui all'art. 11 del Regolamento Generale della Curia Romana e all'art. 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) limitatamente agli Enti nei cui confronti non trovano applicazione i Regolamenti di cui alla precedente lettera a), i contratti di collaborazione stipulati esclusivamente con persone fisiche, aventi ad oggetto prestazioni di lavoro personali, continuative ed organizzate dall'Ente che mette a disposizione del prestatore le risorse economiche, materiali ed umane per lo svolgimento della prestazione medesima;
  - c) i contratti stipulati con persone fisiche, relativi alla loro nomina negli organi di amministrazione, controllo e direzione di un Ente.
- § 4. Gli Enti che abbiano necessità di stipulare contratti, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, § 1, lett. d) e 9 NCP, devono inoltrare, con motivata istanza alla Commissione materie riservate, una proposta di gestione dell'appalto che contemperi le esigenze di riservatezza con i principi di trasparenza di cui alla NCP. L'appalto può essere gestito in deroga alla NCP, nei limiti di quanto espressamente stabilito dalla Commissione, con proprio provvedimento.
- § 5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, § 1, lett. e), NCP sono esclusi dall'applicazione della NCP i soli acquisti che siano annoverati tra i costi

della produzione dei servizi e dei beni destinati al finanziamento dell'attività degli Enti, secondo la disciplina contabile internazionale.

- § 6. Con riferimento alla manutenzione, all'ampliamento e alla ristrutturazione degli immobili esistenti nella Città del Vaticano resta fermo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale del 7 giugno 1929.
- § 7. Sono escluse dall'ambito di applicazione della NCP le Convenzioni stipulate dal Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS) con i medici e le strutture di ricovero, assistenza e cura ai sensi dell'art. 17 del proprio Statuto e successive modifiche ed integrazioni e aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti.

# Articolo 2 Definizioni (art. 2 NCP)

- § 1. Le definizioni di cui all'art. 2 NCP si applicano anche ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Regolamento.
  - § 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intendono per:
  - a) «NCP» le Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano adottate con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020;
  - b) «forniture» tutti i tipi di cose, beni e averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici e amministrativi ovvero i relativi documenti, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, attestanti la proprietà di tali cose e averi o qualsiasi diritto, titolo o interesse relativo a tali cose e averi;
  - c) «servizi» tutte le obbligazioni che hanno ad oggetto un fare, fisico o dell'intelletto, qualunque ne sia il risultato, materiale o immateriale, mobile o immobile, tangibile o intangibile;
  - d) «opere» o «lavori» le attività consistenti nella realizzazione, distruzione, ricostruzione, riparazione, equipaggiamento, installazione e decorazione di un immobile e ogni altro tipo di intervento sull'immobile medesimo;

- e) «servizi intuitu personae» le consulenze professionali e le opere artigianali che non costituiscono opera artistica;
- f) «procedura di acquisto» l'insieme degli atti giuridici e amministrativi, di qualunque tipo e forma giuridica, posti in essere dagli Enti, dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, dagli operatori economici tra loro collegati al fine di acquisire servizi, forniture, lavori e opere determinati nella quantità e nella qualità, che inizia con l'attribuzione del CIG e si conclude con l'esatta esecuzione di tutte le obbligazioni stabilite nel contratto;
- g) «fascicolo della procedura», la raccolta informatica di tutti gli atti giuridici e amministrativi, da chiunque compiuti o adottati, relativi ad una singola procedura di acquisto;
- h) «codice identificativo di gara» o «CIG» un codice che identifica in maniera univoca ciascuna procedura di acquisto e il relativo fascicolo e che deve essere riportato su tutti gli atti e i documenti costituenti la singola procedura di appalto;
- i) «codice unico di progetto» o «CUP» un codice che identifica il progetto e che deve essere indicato su tutti i documenti relativi allo stesso, se trattasi di gare che necessitino di progetto;
- j) «Enti qualificati» o «Enti decentralizzati» gli Enti che sono stati autorizzati ad operare in deroga alla centralizzazione ai sensi dell'art. 16 NCP.
- k) «Codice civile» o «c.c.» il Codice civile vigente nello Stato della Città del Vaticano.

# Articolo 3 Accesso agli atti (art. 8 NCP)

- § 1. Nelle procedure centralizzate l'accesso agli atti è esercitato con istanza inoltrata all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. In tutti gli altri casi, l'istanza è presentata all'ente che detiene stabilmente il documento del quale si chiede l'ostensione.
- § 2. Non sono ostensibili i documenti coperti da segreto, salvo che la *Commissione materie riservate*, nel provvedimento di cui all'art. 1, § 4, non ne abbia autorizzato la comunicazione a terzi.

- § 3. L'istanza di accesso, da presentarsi nei casi di cui all'art. 8, § 1, NCP, deve essere adeguatamente motivata in relazione all'interesse attuale e concreto dell'istante. L'interesse deve essere riferito a un diritto esercitabile nella Santa Sede e/o nello Stato della Città del Vaticano, secondo la NCP. Non sono comunque ammissibili istanze attraverso le quali si intenda eseguire un controllo generalizzato sull'attività degli Enti o di tipo esplorativo.
- § 4. Qualora l'istanza coinvolga documenti che riguardino soggetti persone fisiche o giuridiche diversi dagli Enti, l'Ente che abbia ricevuto l'istanza deve informarne, entro dieci giorni, i terzi controinteressati, i quali possono presentare motivata opposizione all'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Ente decide sull'istanza valutando e bilanciando le ragioni dell'istante e quelle degli opponenti tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, § 2, lettera d), NCP.

#### Articolo 4

#### Forma e obbligo di motivazione degli atti

(art. 10, §§ 1 e 2, NCP)

- § 1. I provvedimenti e gli altri atti delle procedure di acquisto adottati dagli Enti devono essere rilasciati in forma scritta ed essere protocollati ai sensi delle disposizioni del Motu Proprio «La Cura Vigilantissima» anche qualora non siano soggetti a pubblicazione nell'Albo. Gli atti pubblicati nell'Albo in copia informatica devono recare attestazione di conformità all'originale sottoscritta dal Responsabile dell'Albo.
- § 2. La motivazione consiste in una indicazione chiara e sintetica dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, della descrizione dell'istruttoria compiuta con indicazione dei soggetti che vi hanno preso parte e delle conseguenti valutazioni dell'Ente che hanno condotto all'adozione dell'atto medesimo. Gli atti che devono essere necessariamente compiuti o che devono essere adottati come conseguenza di un precedente atto devono indicare la disposizione o l'atto da cui deriva l'obbligo di adottarli.
- § 3. Non è annullabile l'atto o il provvedimento privo di motivazione o con motivazione insufficiente qualora l'Ente dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto conto dell'interesse concreto e attuale di chi ne contesti il difetto di motivazione o l'inadeguatezza della stessa.

- § 4. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, quali, a titolo esemplificativo, i regolamenti di attuazione, il piano generale degli acquisti e il calendario degli acquisti.
- § 5. L'autorità alla quale è possibile fare ricorso avverso i provvedimenti degli Enti è individuata in via esclusiva nel Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

#### Articolo 5

## Istanze, soccorso istruttorio e rispetto dei termini a carico degli Enti (artt.10, §§ 3 e 4, e 6, § 2, NCP)

- § 1. Sono dichiarate inammissibili e improduttive di effetti tutte le istanze e gli atti inoltrati agli Enti che non siano accompagnati dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, non siano presentate sui moduli approvati o presentino comunque irregolarità o incompletezze. La declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione dell'istanza o la rinnovazione dell'atto, sempre che avvenga nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.
- § 2. In ossequio al principio di cui all'art. 5, § 1, lett. e), della NCP, prima di procedere ai sensi del comma precedente, l'Ente provvede con il soccorso istruttorio assegnando all'istante o al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli atti e i documenti irregolari o mancanti, indicando specificamente le irregolarità o le omissioni da sanare. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, l'istanza è rigettata e il concorrente è escluso dalla gara.
- § 3. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze e le irregolarità degli atti che afferiscono all'offerta tecnica e a quella economica, ovvero le carenze della documentazione che non consentono di individuare il contenuto dell'atto o il soggetto da cui proviene.
- § 4. Nelle procedure competitive, la documentazione di gara deve indicare espressamente gli atti sottratti al soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Commissione Giudicatrice o in mancanza dal Responsabile del Procedimento.

- § 5. Nel caso in cui venga disposto il soccorso istruttorio non si perfeziona il silenzio rigetto nei termini di cui all'articolo 10, § 3, NCP mentre il termine di cui all'articolo 10, § 4, NCP ovvero gli altri termini previsti dalla documentazione di gara o dalla legge a carico dell'Ente sono interrotti e un nuovo termine comincia a decorrere dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.
- § 6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 6, § 2, NCP si considera festivo anche il giorno nel quale l'Ente che deve emettere il provvedimento osserva un giorno di chiusura secondo il calendario approvato in base a quanto disposto dal Regolamento Generale della Curia Romana. L'orario d'ufficio degli Enti è pubblicato nell'Albo.
- § 7. I termini posti a carico degli Enti sono da considerarsi ordinatori, salvi i casi in cui sia previsto il silenzio rigetto. Il mancato rispetto dei termini da parte degli Enti non è causa di invalidità dell'atto, salvo che si dimostri che il ritardo ha cagionato un pregiudizio immediato e diretto all'operatore economico o ha compromesso la parità di trattamento.

## TITOLO II PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE

## Articolo 6 Pianificazione

(artt. 19 e 20 NCP)

Le attività relative alla compilazione del Piano singolare degli acquisti e di formazione del Piano Generale sono disciplinate mediante istruzioni della Segreteria per l'Economia, d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, in coerenza con le procedure stabilite per la formazione del bilancio preventivo.

#### Articolo 7

#### Competenze negli acquisti centralizzati

(artt. 15 e 20, §§ 3 e 5, NCP)

§ 1. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica procede agli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere sulla base delle richieste pervenute con il piano singolare degli acquisti. Ove un acquisto precedentemente incluso nel piano singolare sia divenuto non più necessario, l'Ente richiedente ne deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e alla Segreteria per l'Economia in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, § 1, lett. c) e g), NCP.

- § 2. Nelle procedure centralizzate, anche qualora si proceda con affidamento diretto, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:
  - a) la nomina del Responsabile del Procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, § 2, NCP;
  - b) nei soli acquisti di beni e servizi comuni, la progettazione e la nomina del progettista;
  - c) la compilazione del calendario degli acquisti;
  - d) l'apertura del fascicolo della procedura;
  - e) la ricezione, la protocollazione e la custodia di ogni documento e atto che debba includersi nel fascicolo della procedura;
  - f) la decisione sulla migliore metodologia di acquisto tra quelle consentite dalla NCP e dal presente Regolamento e la predisposizione della relativa documentazione di gara;
  - g) la pubblicazione degli avvisi, della documentazione di gara e dei contratti;
  - h) la risposta ai quesiti inoltrati dagli operatori economici, ferma la necessaria consultazione con l'Ente negli acquisti singolari;
  - i) l'organizzazione e l'esecuzione dei sopralluoghi;
  - j) in tutti i casi in cui non è prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice, le attività di gara;
  - k) la predisposizione del contratto definitivo e la sua sottoscrizione;
  - la difesa in giudizio nelle impugnazioni che riguardano il regolare svolgimento della procedura di acquisto e nel contenzioso relativo alla corretta esecuzione dei contratti, salva la previsione di cui all'art.
     §§ 2 e 3, della Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano;
  - m) la ricezione e il pagamento delle relative fatture, ove l'Ente beneficiario si avvalga del sistema di tesoreria centralizzato dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, assicurando che

dette fatture, anche in formato elettronico, siano poste a conoscenza dell'Ente.

- § 3. Ai sensi dell'art. 20, § 4, NCP, in caso di acquisti singolari, resta salva la facoltà dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di delegare con proprio provvedimento all'Ente richiedente tutte o parte delle attività di cui al paragrafo precedente. In ogni caso, negli acquisti singolari, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica assicura il coordinamento con l'Ente richiedente in tutte le attività di cui al paragrafo precedente.
- § 4. Nei sistemi di acquisto centralizzati è di competenza degli Enti richiedenti e beneficiari:
  - a) la determinazione, attraverso il piano singolare, del proprio fabbisogno di servizi, forniture, lavori e opere, nei limiti del bilancio preventivo per essi approvato;
  - b) la progettazione degli acquisti singolari, ove dovuta ai sensi dell'art.
     40 NCP ovvero ove spontaneamente realizzata dall'Ente;
  - c) la responsabilità dell'esecuzione del contratto e la nomina del relativo responsabile ai sensi dell'art. 62, § 2, NCP;
  - d) la compilazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 63 NCP;
  - e) la valutazione di cui all'art. 63, § 6, NCP.
- § 5. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è competente anche per le attività di cui al paragrafo precedente in relazione agli acquisti singolari che abbia eseguito a valere sul proprio bilancio o qualora abbia ricevuto direttamente la prestazione.

#### Articolo 8

#### Deroghe alla centralizzazione

(artt. 16 e 17 NCP)

§ 1. Gli Enti qualificati, in relazione alle categorie di acquisti per i quali siano legittimati a procedere senza avvalersi dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, svolgono autonomamente le attività di cui all'articolo precedente, § 2, nel rispetto di tutte le altre disposizioni della NCP e del presente Regolamento.

- § 2. Gli Enti qualificati devono trasmettere all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per la pubblicazione nell'Albo tutti gli atti e i documenti che, in base alla NCP e al presente Regolamento, devono essere pubblicati. Resta ferma la facoltà degli Enti qualificati di pubblicare i bandi di gara sul proprio sito istituzionale in aggiunta alla pubblicazione sull'Albo.
- § 3. In sede di rilascio dell'approvazione, la Segreteria per l'Economia può delegare all'Ente l'esecuzione delle verifiche sugli operatori economici di cui agli artt. 11 e ss. NCP. In tali casi gli operatori economici possono essere iscritti all'Albo previa attestazione dell'Ente di aver svolto le verifiche previste dalla NCP e a seguito della trasmissione della relativa documentazione alla Segreteria per l'Economia. La Segreteria per l'Economia può sempre svolgere verifiche, anche a campione, sulla documentazione trasmessa dagli Enti.
- § 4. Le Linee guida per la gestione del processo di acquisto negli Enti decentralizzati sono stabilite dalla Segreteria per l'Economia nell'allegato 1.
- § 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedente si applicano anche agli acquisti degli Organismi di vigilanza e controllo di cui all'art. 17 NCP in quanto compatibili.

#### Contenuto del calendario degli acquisti

(art. 21 NCP)

In coerenza e nel rispetto del Piano generale, il calendario degli acquisti indica:

- a) l'ente che procede all'appalto;
- b) il tipo di procedura e il metodo di selezione delle offerte;
- c) l'oggetto dell'appalto;
- d) il valore;
- e) le categorie di specializzazione e le classi di valore degli operatori economici ammessi alla partecipazione;
- f) la tempistica prevista per la pubblicazione della documentazione di gara.

#### TITOLO III SOGGETTI DELLA PROCEDURA

#### Capo I

Responsabile del procedimento e soggetti abilitati

## Articolo 10 Responsabile del Procedimento

(art. 25 NCP)

- § 1. Il Responsabile del Procedimento è nominato tra i dipendenti dell'Ente a ciò competente. Un Responsabile può essere nominato per una o più procedure.
- § 2. Prima dell'avvio della procedura di appalto, il Responsabile del Procedimento sovraintende alla redazione della documentazione di gara di cui all'art. 39 NCP.
- § 3. Il Responsabile del Procedimento svolge compiti istruttori nell'ambito della procedura di appalto e le altre funzioni previste dalla NCP e dal presente Regolamento, ma non può adottare provvedimenti definitivi o stipulare contratti. In particolare, il Responsabile:
  - a) avvia la procedura di acquisto richiedendo al Responsabile dell'Albo l'apertura del fascicolo della procedura con l'attribuzione del Codice identificativo di gara (CIG);
  - b) trasmette al Responsabile dell'Albo la documentazione di gara di cui all'art. 39 NCP e richiede alla Segreteria per l'Economia di nominare una Commissione giudicatrice, indicando il numero di Commissari e il termine per la presentazione delle offerte;
  - c) cura la predisposizione delle risposte ai quesiti inoltrati dai concorrenti e la loro pubblicazione sull'Albo, contando sulla collaborazione di progettisti e collaboratori, con anticipo rispetto al termine stabilito per la presentazione delle offerte e, qualora ne avesse necessità, ha facoltà di determinare il differimento dei termini per la presentazione delle offerte;
  - d) nel caso di procedure di gara semplificate, basate esclusivamente sulla componente economica e ove non sia prevista la nomina di una Commissione giudicatrice, il Responsabile del Procedimento provvede

all'apertura delle offerte in seduta pubblica e alla redazione di un verbale contenente la graduatoria, riservandosi la verifica dell'anomalia del prezzo offerto e dei requisiti soggettivi degli operatori economici.

- § 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Responsabile del Procedimento può avvalersi delle strutture e del personale dell'Ente che procede alla gara, sulla base di procedure interne dell'Ente medesimo che rispettino i criteri di trasparenza, tracciabilità e segregazione e definizione dei diversi ruoli e che salvaguardino il ruolo di coordinamento del Responsabile medesimo.
- § 5. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di chiedere la nomina di un Responsabile dell'Esecuzione del Contratto scelto tra gli officiali o tra i collaboratori professionali dell'Ente.
- § 6. Il controllo formale di cui agli artt. 55 e 76 NCP è volto a verificare l'acquisizione della documentazione, delle autorizzazioni e dei pareri richiesti dalla legge, dal presente regolamento, dalla documentazione di gara e dalle procedure interne dell'Ente, se adottate, e che tale documentazione sia stata sottoposta alla valutazione dei soggetti a ciò competenti in relazione alla tipologia di procedura. La verifica non si estende alla correttezza delle valutazioni espresse da tali soggetti, né implica una valutazione nel merito degli atti da questi soggetti adottati. L'attestazione circa l'esito dei controlli così effettuati è resa ai soggetti deputati alla firma, secondo il regolamento interno di ciascun Ente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, alla firma del contratto e all'autorizzazione dei pagamenti ed è comunque acquisita al fascicolo della procedura.
- § 7. La nomina del Responsabile del Procedimento può essere omessa per gli affidamenti diretti di cui agli artt. 34 e ss. qualora l'Ente abbia adottato una procedura interna conforme ai predetti articoli e che rispetti i principi di trasparenza, tracciabilità, segregazione delle funzioni e definizione dei ruoli. La richiesta di sottoscrizione di un contratto al Superiore dell'Ente controfirmata da parte di tutti quanti abbiano partecipato alla predetta procedura tiene luogo delle verifiche e dell'attestazione di cui agli artt. 55 e 76 NCP. Le procedure devono essere sottoposte alla Segreteria per l'Economia per l'approvazione.

§ 8. Le attività del Responsabile del Procedimento, dei dipendenti che con questo collaborano e, in generale, dei soggetti della procedura hanno natura endoprocedimentale e si imputano esclusivamente all'Ente, che assume ogni responsabilità nei confronti degli operatori economici e di terzi. Restano ferme le disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana e del Codice di Diritto Canonico.

#### Articolo 11

#### Elenco dei dipendenti abilitati

(art. 22 e 23 NCP)

- § 1. Negli appalti di lavori e in quelli che hanno ad oggetto elementi che presuppongono particolari competenze tecniche, i periti e i progettisti di cui all'art. 22, § 1, lett. a), NCP possono essere chiamati a svolgere anche la funzione di responsabile dell'esecuzione del contratto.
  - § 2. I soggetti iscritti nell'Elenco sono ripartiti:
  - a) in classi di specializzazione in ragione dell'oggetto dell'appalto;
  - b) in classi di merito, in ragione del valore dell'appalto rapportato ai titoli e all'esperienza del soggetto abilitato nella materia di specializzazione;
  - c) in classi di appartenenza, in ragione dell'Ente presso i quali prestano servizio ove si tratti di dipendenti di ruolo o di collaboratori professionali che abbiano un pregresso rapporto con un Ente.

I dipendenti dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e del Governatorato iscritti d'ufficio nell'elenco sono ripartiti nelle classi di cui al paragrafo precedente d'intesa tra i predetti Enti e la Segreteria per l'Economia.

- § 3. I soggetti abilitati possono sempre chiedere di essere assegnati ad una classe diversa dimostrando di averne acquisito i titoli e l'esperienza.
- § 4. La Segreteria per l'Economia valuta l'inclusione di un nuovo dipendente nell'elenco al momento dell'assunzione in ruolo dello stesso e, successivamente all'assunzione, in accordo con i Superiori dell'Ente presso il quale questo presta servizio.
- § 5. Gli Enti che non sono soggetti per la gestione del personale alle competenze della Segreteria per l'Economia comunicano alla stessa ogni

nuova assunzione corredata dal curriculum vitae del dipendente ai fini della valutazione circa l'inserimento del dipendente.

- § 6. I nominativi sono valutati da una Commissione composta da rappresentanti della Segreteria per l'Economia, dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
- § 7. L'inclusione nell'elenco è operata dandone comunicazione al Responsabile dell'Ente presso il quale presta servizio il dipendente.
- § 8. Ove i dipendenti individuati non siano sufficienti a garantire adeguata copertura al fabbisogno che si stima necessario, la Commissione di cui al § 6, d'ufficio o su segnalazione di un Ente inoltrata alla Segreteria per l'Economia, provvede a verificare la disponibilità di professionisti esterni da includere nell'elenco e ad assegnare l'incarico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Generale della Curia Romana.
- § 9. Il nulla osta della Segreteria di Stato, per i professionisti di cui al precedente paragrafo, è rilasciato una sola volta al momento dell'inclusione del professionista nell'elenco e può essere revocato con provvedimento motivato. Il contratto è stipulato dalla Segreteria per l'Economia al momento dell'assegnazione dell'incarico.
- § 10. Qualora manchino anche professionisti in numero e specializzazione sufficienti alla soddisfazione del fabbisogno, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o gli Enti qualificati, motivando la decisione, possono procedere all'affidamento dell'incarico di perito o progettista con le modalità di cui al Titolo IV. La Segreteria per l'Economia procede con le stesse modalità per i membri della Commissione Giudicatrice.

# Articolo 12 Compenso per i soggetti abilitati (art. 22, § 3, NCP)

§ 1. I compensi ai soggetti abilitati, incaricati delle funzioni di membri delle Commissioni giudicatrici, sono determinati secondo la tabella di cui all'allegato 2 sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto.

- § 2. Gli incarichi ai dipendenti, se svolti durante l'orario di lavoro, comportano l'obbligo di recuperare le ore di lavoro ordinario.
- § 3. Il compenso riconosciuto ai dipendenti, ai sensi del paragrafo 1, non fa parte della retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro ordinario e deve, pertanto, intendersi omnicomprensivo non dando diritto a contribuzione previdenziale e assistenziale o altri emolumenti comunque connessi alla retribuzione da lavoro di ruolo presso Enti della Santa Sede, ad essa collegati o che fanno riferimento ad essa ovvero presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
- § 4. Le spese eventualmente sopportate dai soggetti abilitati sono rimborsate dietro presentazione del relativo giustificativo e devono essere previamente autorizzate dall'Ente che provvede alla loro refusione.
- § 5. Nei casi di eccezionale complessità tecnica dell'appalto e delle relative valutazioni ovvero nel caso in cui vi sia necessità di tutelare il patrimonio artistico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, previa autorizzazione della Segreteria per l'Economia, può attribuirsi un compenso superiore a quello stabilito nei paragrafi precedenti, purché la selezione del soggetto abilitato avvenga tra soggetti dotati di titoli accademici o esperienza che li rendano particolarmente qualificati per l'esecuzione dell'incarico. L'autorizzazione della Segreteria per l'Economia non è necessaria qualora la selezione avvenga mediante procedura competitiva, non applicandosi in tale ipotesi le norme relative all'affidamento diretto.
- § 6. Negli acquisti singolari i costi per i compensi e i rimborsi spese di soggetti abilitati sono imputati al bilancio dell'ente che ha chiesto l'acquisto. Negli acquisti comuni sono imputati al bilancio dell'Autorità centralizzata che procede.

#### Nomina dei membri della Commissione giudicatrice

(art. 50 NCP)

§ 1. La nomina dei soggetti abilitati inseriti nell'Elenco avviene mediante richiesta alla Segreteria per l'Economia da parte del Responsabile del Procedimento.

- § 2. La Segreteria per l'Economia provvede a sorteggiare i soggetti abilitati tra quanti appartengono alla classe di specializzazione e di merito che li abiliti ad assumere l'incarico in relazione allo specifico appalto di cui si tratta.
- § 3. Detti soggetti sono divisi in gruppi in ragione della classe di appartenenza. Dai gruppi sono esclusi i soggetti che, sulla base delle informazioni già in possesso della Segreteria per l'Economia, sono incompatibili o in conflitto di interessi. Il sorteggio avviene all'interno di ogni gruppo in maniera da assicurare che:
  - a) negli acquisti singolari, ivi inclusi quelli decentralizzati, almeno un componente della Commissione giudicatrice appartenga all'amministrazione che ha richiesto l'acquisto ovvero, in caso di carenza di personale esperto, un componente individuato ai sensi dell'art. 11, § 5, del presente Regolamento;
  - b) negli acquisti centralizzati almeno un componente appartenga alla Autorità centralizzata che procede all'acquisto.
- § 4. Delle operazioni compiute è redatto verbale sottoscritto da tutti quanti siano intervenuti alle stesse.
- § 5. Il Presidente della Commissione viene nominato ai sensi dell'art. 50, § 4, NCP; in difetto di accordo tra i membri, il Presidente della Commissione giudicatrice è nominato dalla Autorità centralizzata o dall'Ente qualificato a seconda di chi procede all'acquisto.

#### Incompatibilità e conflitto di interessi

(artt. 7, 13 lett. g), 24, § 2 e 50, § 5, NCP)

- § 1. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 13, lett. g), NCP:
- a) le incompatibilità di cui all'art. 24, § 2 NCP sussistono anche qualora le condizioni ivi previste esistano tra il dipendente, il collaboratore e il professionista inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati e un membro degli organi di amministrazione e controllo, un direttore, anche tecnico, un socio di società di persone, un socio di società di capitali con partecipazione pari o superiore a quelle previste dall'art. 2359 c.c., di un operatore economico che abbia presentato offerta;
- b) anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, § 2, NCP è dovere del soggetto abilitato, all'atto di rendere la dichiarazione di cui al §

- 3 del medesimo articolo 24, dichiarare le situazioni e i rapporti diretti e indiretti con alcuno degli offerenti dai quali potrebbe comunque risultare compromessa o diminuita la propria imparzialità e indipendenza.
- § 2. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 7, 13 lett. g) e 50, § 5, NCP non possono presentare offerte gli operatori economici che si trovino rispetto al progettista in una delle situazioni di cui ai all'art. 24, § 2, NCP o che abbiano prestato consulenza al progettista, anche a titolo gratuito, in ordine alla realizzazione del progetto, ad eccezione dei casi di in cui tale consulenza sia avvenuta nella forma della consultazione pubblica che abbia coinvolto più imprese potenzialmente capaci di presentare un'offerta. Il disciplinare prevede sempre l'esistenza di tali rapporti tra progettista e operatori economici come causa di esclusione e, ove non le preveda, le stesse devono intendersi inserite di diritto nel disciplinare medesimo in sostituzione delle previsioni difformi. Del nominativo del progettista è data indicazione nel bando di gara.
- § 3. Il progettista rende la dichiarazione di cui al § 1, lett. b, al Presidente della Commissione giudicatrice.
- § 4. Gli operatori economici offerenti dichiarano di impegnarsi, anche in nome e per conto degli altri operatori che partecipano congiuntamente alla procedura e per un periodo di cinque anni dall'aggiudicazione della stessa, a non assumere o stipulare contratti di collaborazione di qualunque genere, anche per interposta persona, con i dipendenti dell'Ente che ha bandito la gara, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso ovvero abbiano svolto il ruolo di Responsabile del procedimento, di Responsabile dell'Albo, di membro di Commissione giudicatrice, progettista o perito in relazione alla procedura stessa o siano stati dipendenti o collaboratori professionali degli organismi di vigilanza e controllo della Santa Sede.

#### CAPO II

REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

#### Articolo 15

#### Documentazione per l'iscrizione nell'Albo

(artt. 11, 12, 13, 14, 31 e 33 NCP)

§ 1. Al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, gli operatori economici devono produrre la documentazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato 3 del presente decreto.

- § 2. Su motivata istanza dell'operatore economico, la Segreteria per l'Economia può consentire di sostituire anche la documentazione di cui al § 1 con un'ulteriore autocertificazione o dichiarazione sostitutiva autorizzando l'iscrizione sulla base di queste e assegnando un termine perentorio all'operatore economico per fornire i documenti.
- § 3. La Segreteria per l'Economia può richiedere all'operatore economico o acquisire d'ufficio, anche avvalendosi delle autorità preposte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ogni ulteriore documentazione e informazione utile ad accertare l'effettiva applicazione e la non elusione di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 NCP.
- § 4. La Segreteria per l'Economia, accertate la completezza della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza l'iscrizione dell'operatore economico dandone comunicazione al Responsabile dell'Albo che vi provvede.

#### Assenza di condotte penalmente rilevanti

(artt. 12 e 14 NCP)

- § 1. Sono esclusi dalla partecipazione ad una procedura, dall'affidamento diretto di appalti e dall'iscrizione all'Albo gli operatori economici sottoposti ad indagini per i reati, tentati o consumati, di cui alle lettere a), d) ed f) dell'art. 12, § 1, NCP. Prima di procedere con l'esclusione, l'Ente, la Commissione Giudicatrice o la Segreteria per l'Economia possono richiedere alle Autorità di cui all'art. 14 NCP di svolgere le verifiche previste dal medesimo articolo.
- § 2. In ogni caso, le Autorità di cui al paragrafo precedente ricevono con cadenza almeno semestrale la lista dei nuovi operatori economici iscritti all'Albo e provvedono, anche a campione, ad eseguire i controlli di competenza.
- § 3. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici nei confronti dei quali sia stata applicata una misura di prevenzione o che abbiano riportato una condanna in primo grado per delitto, tentato o consumato, in relazione alle categorie di reati di cui all'art. 12, § 1. La categoria di cui alla lettera

- g) include i reati che, secondo le disposizioni del codice penale dello Stato della Città del Vaticano o delle convenzioni di cui la Santa Sede è parte, comportano la pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero configurano le ipotesi di cui all'articolo 14 NCP.
- § 4. Alla condanna in primo grado sono equiparati il patteggiamento o forme analoghe di determinazione della pena.
  - § 5. Le cause di esclusione di cui ai paragrafi precedenti cessano:
  - a) nelle ipotesi di cui al § 1, con l'archiviazione delle indagini, ovvero, in caso di rinvio a giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
  - b) nelle ipotesi di cui al § 2, con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
  - c) in tutti i casi, con la depenalizzazione del reato nello Stato della Città del Vaticano e nella Santa Sede;
  - d) trascorsi cinque anni dalla cessazione dalla carica del rappresentante, del membro dell'organo di amministrazione o della perdita della qualifica di socio per le persone giuridiche ovvero dal mutamento della titolarità dell'impresa.
- § 6. La Segreteria per l'Economia e gli Enti, anche avvalendosi delle istituzioni a ciò preposte nella Santa Sede o nello Stato della Città del Vaticano, verificano con ogni mezzo che le cause di cessazione di cui al paragrafo precedente, lettera d) non siano frutto di atti simulati, falsità, intestazioni fittizie e altri artifici e raggiri volti all'elusione delle prescrizioni di legge.

# Articolo 17 Regimi fiscali privilegiati (art.13, § 1, lett. c), NCP)

- § 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 13, § 1, lett. c), NCP è recepita la lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali elaborata dal Consiglio dell'Unione Europea, ivi inclusi gli Stati che non hanno ancora assolto agli impegni assunti per la definitiva esclusione dalla lista medesima.
- § 2. La lista è riportata all'allegato 4 del presente Regolamento ed è aggiornata periodicamente con circolare della Segreteria per l'Economia e pubblicata nell'Albo.

#### Pericolo di distorsione della concorrenza

(13, § 1, lett. h), NCP)

- § 1. Sono rigettate le domande di iscrizione all'Albo:
- a) presentate da parte dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori, anche tecnici, dei dipendenti di società già iscritte nella medesima categoria di specializzazione;
- b) presentate da parte del socio di una società a base personale o di una società mutualistica anche consortile già iscritte all'Albo nella medesima categoria di specializzazione;
- c) presentate da un socio, persona fisica o giuridica, che detenga una posizione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. in una società già iscritta all'Albo nella medesima categoria di specializzazione;
- d) di una società che sia soggetta a direzione e coordinamento o ad altre forme di controllo indiretto da parte di un'altra società o impresa già iscritta nella medesima categoria di specializzazione;
- e) in tutti gli altri casi in cui possa ragionevolmente dimostrarsi che potrebbero aversi due o più imprese che facciano riferimento ad un unico centro decisionale iscritte nella medesima categoria di specializzazione.
- § 2. Qualora nessuno degli operatori economici che si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo precedente sia già iscritto all'Albo, ma abbia solo presentato domanda per l'iscrizione nella medesima categoria di specializzazione, verrà presa in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.
- § 3. Ferme le eventuali responsabilità penali, la documentazione di gara prevede sempre l'esclusione di entrambi i soggetti che in relazione ad una singola gara presentino offerte distinte trovandosi in una delle condizioni previste dal § 1.
- § 4. L'operatore già iscritto all'Albo può richiedere l'iscrizione di altra impresa che si trovi in una delle condizioni di cui al § 1 ai soli fini della partecipazione congiunta con quest'ultima ad una o più gare o dell'affida-

mento di uno o più contratti. L'impresa così iscritta non può partecipare autonomamente a nessuna gara o essere affidataria direttamente di alcun contratto se non per il tramite della mandataria ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

#### Articolo 19

#### Cancellazione dall'Albo

(artt. 13, lett. i), 34 e 63, § 6, NCP)

Ai fini della cancellazione dall'Albo le significative o persistenti carenze di cui all'art. 13, lett. i), NCP sono individuate mediante l'attribuzione di un rating ad ogni operatore economico da parte della Segreteria per l'Economia sulla base delle valutazioni di cui all'art. 63, § 6, NCP.

#### Articolo 20

#### Forme di collaborazione tra operatori economici

(artt. 11, § 3, e 44 NCP)

- § 1. Se previsto dalla documentazione di gara, più operatori economici possono partecipare alle gare presentando un'unica offerta congiunta e impegnandosi ad eseguire il relativo contratto.
  - § 2. Le forme di collaborazione ammesse sono:
  - a) l'associazione o il raggruppamento temporaneo di imprese, di tipo orizzontale e di tipo verticale;
  - b) l'associazione di professionisti;
  - c) la rete di imprese;
  - d) il consorzio contrattuale di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile;
  - e) ulteriori forme di collaborazione fra imprese o gruppi economici previste dagli ordinamenti del Paese in cui gli operatori sono stabiliti, purché assimilabili a quelle previste dalle lettere precedenti.
- § 3. Le imprese che intendano aggiudicarsi congiuntamente un contratto devono farne richiesta in sede di presentazione dell'offerta dichiarando:
  - a) l'impresa che assume la qualifica di rappresentante unico di tutte le imprese coinvolte e che ha, in via esclusiva, la facoltà di compiere, anche in nome e per conto delle altre imprese, gli atti della procedura di gara;

- b) la parte dell'appalto che sarà eseguita da ciascuna impresa e il valore della stessa;
- c) la ripartizione dei compensi che ciascuna di esse percepirà in percentuale sul prezzo offerto.
- § 4. Tutte le imprese coinvolte devono possedere i requisiti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 NCP e, ove richiesto in ragione del tipo di procedura selettiva, essere iscritte all'Albo autonomamente o nella forma stabilita dall'articolo 18.
- § 5. Le imprese, unitamente all'altra documentazione prevista dal disciplinare, devono fornire copia del contratto che regola i loro rapporti sottoscritta da tutti i partecipanti all'accordo.
- § 6. La documentazione di gara può prevedere che qualora uno o più dei partecipanti all'associazione non sia iscritto all'Albo, l'associazione temporanea o le altre forme di collaborazione siano ammesse a partecipare alla procedura selettiva con riserva. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria non può essere adottato fintanto che non sia intervenuta l'iscrizione all'Albo.
- § 7. Il subappalto può essere consentito nella misura massima del trenta per cento del valore dell'appalto.
- § 8. Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale, l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti. La documentazione di gara stabilisce limiti e condizioni per potersi avvalere delle risorse messe a disposizione da un altro operatore economico. L'operatore economico dimostra all'Ente appaltante che disporrà dei mezzi e dei requisiti necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse e i mezzi necessari di cui è carente il concorrente ovvero il relativo contratto. Nella detta dichiarazione dovranno essere specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- § 9. L'impresa ausiliaria non deve essere iscritta all'Albo, ma deve comunque soddisfare i requisiti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 NCP che sono

accertati dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza, dal Responsabile del procedimento.

- § 10. L'avvalimento non genera alcun diritto dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'Ente. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- § 11. É ammesso bavvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto e in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia bimpresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### TITOLO IV PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

#### CAPO I

Regole generali di selezione e valutazione

#### Articolo 21

#### Scelta della procedura selettiva

(artt. 36 e 37 NCP)

- § 1. La procedura selettiva pubblica può essere utilizzata qualora nella relativa categoria di specializzazione dell'Albo:
  - a) vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre;
  - b) gli operatori presenti non soddisfano i requisiti di selezione soggettivi previsti dalla documentazione di gara.
- § 2. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento la scelta della tipologia di gara è operata dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica nel piano generale o dall'Ente qualificato che procede all'acquisto nel proprio piano singolare.

#### Articolo 22

#### Criteri soggettivi di selezione degli operatori economici

(art. 47 NCP)

§ 1. I criteri soggettivi di selezione relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica degli operatori economici devono essere attinenti e

proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse ad avere il più ampio e qualificato numero di potenziali partecipanti.

- § 2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 5, § 1, lett. e) e g), NCP, la documentazione di gara, motivando sul punto, può omettere la previsione di requisiti soggettivi di selezione qualora irrilevanti ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, ovvero qualora gli stessi siano già attestati dall'iscrizione dell'operatore all'Albo nella relativa categoria di specializzazione, fatta salva la facoltà di prevedere nella documentazione di gara che la Commissione giudicatrice o il Responsabile del procedimento verifichi la perdurante sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo.
- § 3. La capacità economica e finanziaria è di regola accertata in ragione delle necessità stabilite dall'Ente nella documentazione di gara mediante verifica:
  - a) del fatturato annuo o del fatturato annuo nel settore oggetto dell'appalto, con riferimento all'arco temporale indicato nella documentazione di gara;
  - b) di un determinato rapporto tra attività e passività;
  - c) di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali:
  - d) di adeguato accesso a forme di finanziamento bancario o di altro genere;
  - e) di ogni altro elemento che consenta di assicurare la corretta esecuzione dell'appalto per tutta la sua durata e il risarcimento del danno in caso di inadempimento o errore professionale.
- § 4. Le competenze tecniche sono di regola accertate in ragione delle necessità stabilite dall'Ente nella documentazione di gara mediante richiesta del possesso:
  - a) di risorse umane in numero e specializzazione adeguate;
  - b) di dotazioni tecniche e strumentali necessarie all'esecuzione dell'appalto;
  - c) dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto;
  - d) di ogni altro elemento che consenta di accertare in concreto la capacità tecnica dell'operatore economico di eseguire l'intera prestazione oggetto dell'appalto.

- § 5. I requisiti di qualificazione sono valutati stabilendo un punteggio minimo che ciascun operatore deve raggiungere a pena di esclusione, attribuendo o sottraendo dei punti in ragione della presenza o assenza dei requisiti stabiliti dalla documentazione di gara. Tali punteggi non interferiscono con quelli assegnati per la valutazione delle offerte.
- § 6. Qualora determinati requisiti siano valutati dall'Ente come imprescindibili per l'esecuzione dell'appalto, la documentazione di gara, motivando sul punto, può prevedere che gli stessi siano stabiliti direttamente a pena di esclusione, senza necessità di attribuzione di un punteggio. La documentazione di gara può anche stabilire un punteggio minimo che l'offerta tecnica o un elemento della stessa deve conseguire.
- § 7. Con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di cui al presente articolo si applica la disciplina del soccorso istruttorio.
- § 8. I certificati di qualunque genere presentati dagli operatori economici hanno una validità di dodici mesi dalla data del loro rilascio, anche qualora la legge del Paese in cui sono stati rilasciati attribuisca agli stessi una durata inferiore. Trascorso tale periodo, i certificati devono essere rinnovati sotto pena di esclusione dalla relativa procedura.

### Modalità di selezione delle offerte tecniche ed economiche (art. 48 NCP)

- § 1. Le valutazioni delle offerte tecniche sono sempre espresse mediante l'attribuzione di un punteggio in una proporzione predeterminata, che preveda un limite massimo di punti da attribuire per ogni elemento tecnico e funzionale suscettibile di valutazione separata ed autonoma.
- § 2. Per tutti o parte degli elementi suscettibili di valutazione autonoma e separata il disciplinare prevede di norma l'attribuzione di un punteggio per le proposte migliorative presentate dagli operatori economici nelle loro offerte, specificando:
  - a) i requisiti minimi che dette proposte devono rispettare;
  - b) gli elementi tecnici e funzionali che non possono essere modificati;
  - c) il risultato, definito, raggiungibile e misurabile, in termini qualitativi e quantitativi, che dette migliorie devono garantire.

- § 3. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il punteggio attribuibile sono specificati nel disciplinare di gara.
- § 4. La valutazione delle offerte economiche è espressa mediante attribuzione di un punteggio al ribasso proposto dall'operatore economico rispetto alla base d'asta ed è rapportata al punteggio tecnico conseguito dall'offerta secondo le metodologie indicate nel disciplinare di gara.
- § 5. Gli oneri per la sicurezza, ove previsti, non sono soggetti a ribasso economico. Il disciplinare può prevedere ulteriori aspetti in relazione ai quali non sia ammesso il ribasso economico. In tali circostanze, sotto pena di esclusione, l'offerta economica deve dare separata evidenza della componente soggetta a ribasso e di quella non soggetta a ribasso.
- § 6. Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e gli Enti qualificati utilizzano metodi generalmente riconosciuti come garanzia di efficacia e trasparenza, adottando quello più idoneo alla soddisfazione dei fabbisogni connessi all'appalto e motivando la scelta anche con rinvio alle fonti da cui il sistema è stato mutuato. Il disciplinare di gara deve riportare analiticamente il tipo di sistema scelto, il grado di discrezionalità assegnato alla Commissione giudicatrice, le formule utilizzate per le valutazioni, il sistema di raccordo tra l'offerta tecnica e quella economica e il sistema di valutazione dell'anomalia dell'offerta.
- § 7. In applicazione dei principi di cui all'articolo 5, § 1, lett. e) e g), NCP e senza necessità di preventiva autorizzazione della Segreteria per l'Economia, la documentazione di gara può prevedere che, nei casi previsti dal Capo III del presente titolo, non sia attribuito alcun punteggio alle componenti tecniche e funzionali avviando la competizione solo sulla componente economica.
- § 8. Le procedure a competizione solo economica non devono prevedere elementi di valutazione soggetti a discrezionalità tecnica. Ogni elemento tecnico e funzionale dell'appalto deve essere predeterminato dalla documentazione di gara. La gara è aggiudicata, senza la nomina di una Commissione giudicatrice, all'operatore economico che si sia offerto di eseguire l'intera prestazione al prezzo più conveniente.

§ 9. Gli appalti che abbiano ad oggetto prodotti o servizi innovativi, o nei quali la selezione degli elementi tecnici e funzionali abbia significativo carattere di progettualità, possono essere banditi a prezzo chiuso, senza competizione sulla componente economica, che è determinata in misura fissa nella documentazione di gara.

#### CAPO II

REGOLE GENERALI DEL PROCEDIMENTO

## Articolo 24 Avvio della procedura

(artt. 37, 38 e 45 NCP)

- § 1. La singola procedura di acquisto è avviata, secondo le tempistiche stabilite nel Calendario degli Acquisti, con la richiesta di apertura del fascicolo della procedura e di attribuzione del codice identificativo di gara CIG, da parte del Responsabile del procedimento al Responsabile dell'Albo.
- § 2. Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano Singolare, l'apertura del fascicolo della procedura non può avvenire senza previa verifica da parte della Segreteria per l'Economia del rispetto dei bilanci preventivi approvati e delle altre condizioni previste dalla normativa vigente.
- § 3. Per gli acquisti per i quali sia disposta la preventiva progettazione, la richiesta di apertura del fascicolo della procedura e di attribuzione del CIG è inoltrata dal Responsabile del procedimento dell'Ente incaricato della progettazione.

## Articolo 25 Progettazione

(art. 40 NCP)

§ 1. In base alla complessità del progetto, i tre livelli di progettazione – di fattibilità, definitivo ed esecutivo – possono essere realizzati in fasi successive per essere poi riuniti in un progetto definitivo o essere direttamente inclusi in un unico documento progettuale, previo espletamento delle verifiche preventive.

- § 2. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica individua e riporta i bisogni dell'Ente in relazione alle proprie finalità istituzionali e determina le soluzioni tecniche che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici. Le soluzioni tecniche devono indicare le caratteristiche tipologiche, qualitative, funzionali, tecnologiche e il ciclo di vita dei beni e servizi. Le valutazioni economiche devono dare evidenza anche dei costi futuri prevedibili.
- § 3. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori e le opere da realizzare, i beni e i servizi e le gare di appalto necessari alla sua compiuta realizzazione, il cronoprogramma di realizzazione e determina ogni aspetto rilevante.
- § 4. Il progetto esecutivo, conformemente al progetto definitivo, deve essere sviluppato ad un livello di definizione per il quale ogni elemento che abbia un costo sia identificato in tipologia, qualità, quantità, caratteristiche e prezzo.
- § 5. I progetti la cui realizzazione comporti impegni di spesa nel corso di più esercizi devono essere aggiornati e verificati ogni anno e devono essere trasmessi alla Segreteria per l'Economia, unitamente alle richieste di stanziamento del bilancio preventivo.
- § 6. Il progetto, una volta completato, è acquisito al fascicolo della procedura.

#### Documentazione di gara e richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice

(art. 39 e 50 NCP)

- § 1. I modelli di cui all'articolo 39 NCP sono individuati nell'allegato 5.
- § 2. Il Responsabile del Procedimento sovraintende alla redazione della documentazione di gara, previe le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 39, § 3, NCP.
- § 3. Il Responsabile del procedimento trasmette la documentazione al Responsabile dell'Albo per la pubblicazione e invia con congruo anticipo una richiesta alla Segreteria per l'Economia per la nomina della Commissione

giudicatrice, ove prevista, dando le necessarie indicazioni sul numero dei commissari e sul termine stabilito per la presentazione delle offerte.

§ 4. La Segreteria per l'Economia procede alla nomina spirato il termine per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 27

#### Sopralluoghi e richieste di chiarimenti

(artt. 29 e 42 NCP)

- § 1. L'avviso della data e del luogo dei sopralluoghi è contenuto nella documentazione di gara. La data del sopralluogo può sempre essere modificata dandone congruo preavviso e adeguata pubblicità nell'Albo.
- § 2. I sopralluoghi possono essere eseguiti congiuntamente. Ove non sia previsto come obbligatorio nella documentazione di gara, è onere degli operatori economici partecipare ai sopralluoghi. La mancata partecipazione al sopralluogo e la successiva presentazione di un'offerta comportano accettazione da parte dell'operatore economico ad ogni effetto di quanto contenuto nei verbali e nelle relazioni e l'assunzione in proprio del rischio dell'eventuale incompletezza delle indagini compiute.
- § 3. Gli operatori economici possono inoltrare all'ente che ha bandito la gara richieste di chiarimenti entro il termine stabilito dal disciplinare. Le richieste di chiarimenti sono inviate per via telematica e sono pubblicate in forma anonima nell'Albo.
- § 4. Il Responsabile del procedimento cura la predisposizione delle risposte e la loro pubblicazione sull'Albo entro il termine stabilito nella documentazione di gara, con congruo anticipo sul termine stabilito per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 28

#### Seduta pubblica e apertura delle offerte

(art. 51 NCP)

§ 1. Le sedute della Commissione giudicatrice sono tenute presso la sede dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica laddove è custodita la documentazione di gara. Subito dopo aver accettato l'atto di nomina, i Commissari possono tenere uno o più incontri organizzativi nei quali si predisporrà, tra l'altro, anche il calendario delle sedute successive e si procederà alla nomina del Presidente. Il calendario delle sedute sarà pubblicato nell'Albo.

- § 2. Nella data indicata dal Presidente della Commissione per l'apertura dell'offerta, il Responsabile dell'Albo consegna alla Commissione il fascicolo della procedura o fornisce le credenziali di accesso per l'estrazione della stessa dal sistema informatico.
- § 3. Ove la documentazione sia cartacea, la Commissione nella prima seduta adotta ogni provvedimento e accorgimento utile per la custodia della stessa tra una seduta e l'altra, in maniera da assicurarne la non alterazione e la non sostituzione.
- § 4. La prima seduta della Commissione è aperta alla partecipazione degli operatori economici che abbiano presentato offerta, del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell'Albo o di loro delegati. Le sedute nelle quali si procede all'apertura delle offerte sono pubbliche e gli operatori economici, nonché i loro delegati, e il Responsabile del Procedimento hanno diritto di parteciparvi e di esprimere le proprie osservazioni.
- § 5. La Commissione, in contraddittorio con i soggetti presenti alla seduta, verifica l'integrità delle offerte o eventuali anomalie o irregolarità nella loro presentazione.
- § 6. Ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'integrità delle offerte o la loro riservatezza sia stata compromessa, sentiti il Responsabile dell'Albo e il Responsabile del Procedimento, la Commissione dispone l'annullamento della procedura. Delle ragioni dell'annullamento è dato conto nel verbale.
- § 7. Non si procede all'annullamento della procedura ma all'esclusione dell'offerta qualora le anomalie, le irregolarità e la non integrità di cui al paragrafo precedente riguardino solo una o più offerte e le stesse siano imputabili al fatto di chi le abbia presentate.
- § 8. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo è redatto verbale, sottoscritto dai Commissari, che attestano con dichiarazione facente fede fino a querela di falso la presenza e le affermazioni degli intervenuti. È

comunque fatta salva la facoltà dei Commissari di raccogliere la sottoscrizione degli intervenuti.

- § 9. La seduta pubblica può essere svolta anche con collegamento telematico audio e video delle persone che abbiano titolo a parteciparvi purché la stessa avvenga con modalità tecniche che garantiscano l'inequivocabile identificazione dei partecipanti e sia loro consentito il pieno esercizio delle facoltà previste dai paragrafi precedenti.
- § 10. Mediante protocolli di intesa stipulati tra l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e gli Enti qualificati sono definiti il modo di dare attuazione al presente articolo per le procedure non gestite centralmente e per la consegna e la restituzione al Responsabile dell'Albo della documentazione relativa a dette procedure.

#### Articolo 29

#### Sedute riservate e valutazione delle offerte

(art. 52 NCP)

- § 1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione discrezionale di sua competenza in sedute riservate cui possono partecipare solo i membri della Commissione sotto pena di annullamento dell'intera procedura.
- § 2. Fino alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, i Commissari sono vincolati al segreto d'ufficio sulle attività della Commissione e sull'esito dei propri lavori. I Commissari possono sempre richiedere chiarimenti al Responsabile del procedimento purché dagli stessi non si evinca alcun giudizio sulle offerte presentate.
- § 3. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione giudicatrice si conforma alle Linee Guida di cui all'allegato 6. Eventuali deroghe alle Linee guida possono essere disposte dall'Ente che procede all'appalto previa autorizzazione della Segreteria per l'Economia.
- § 4. In caso di anomalia dell'offerta, la Commissione decide a maggioranza sulla sufficienza delle giustificazioni offerte dall'operatore economico. In caso di esclusione dell'aggiudicatario provvisorio, l'appalto è aggiudicato al secondo in graduatoria, sempre che anche tale offerta non risulti anormalmente bassa, nel qual caso la Commissione provvede ad una nuova richiesta di chiarimenti e ad una nuova valutazione di congruità.

- § 5. Negli appalti di valore inferiore a 100.000 euro la Commissione giudicatrice può decidere di non procedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte motivando le ragioni per le quali, sulla base della documentazione già in suo possesso, ritiene l'offerta comunque sostenibile. Il disciplinare può individuare limiti e presupposti di tali decisioni dei Commissari.
- § 6. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è comunicato al Responsabile dell'Albo per l'immediata pubblicazione, unitamente alla graduatoria, e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta. L'istanza di accesso ai verbali delle sedute riservate\_deve essere presentata ai sensi dell'art. 3, §§ 2 e 3. La Commissione trasmette, altresì, al Responsabile dell'Albo tutta la documentazione in suo possesso e relativa alla gara per l'archiviazione della stessa.
- § 7. In applicazione del principio di cui all'art. 5, § 1, lett. e), NCP, la documentazione di gara, negli appalti aggiudicati mediante nomina di una Commissione Giudicatrice, può prevedere che:
  - a) le verifiche sulla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione di cui agli artt. 15 e ss. siano svolte dall'Ente appaltante, che ne riferisce poi alla Commissione Giudicatrice mediante relazione scritta da acquisire al fascicolo della procedura;
  - b) gli operatori economici possano attestare tutti o parte dei requisiti mediante autocertificazione e i Commissari richiedere la dimostrazione di quanto autocertificato solo all'offerente aggiudicatario provvisorio.

I requisiti di ammissione sono sempre valutati dalla Commissione Giudicatrice quando per la verifica degli stessi sia utilizzato un sistema mediante attribuzione dei punteggi di cui all'art. 22.

#### Articolo 30

#### Provvedimento di aggiudicazione definitiva

(art. 55 e 76 NCP)

§ 1. All'esito della verifica sulla regolarità dell'intera procedura a cura del Responsabile del procedimento, è adottato e pubblicato il provvedimento di aggiudicazione definitiva. § 2. La documentazione di gara può prevedere che il termine di cui all'articolo 55 NCP sia ridotto o eliminato qualora le verifiche di cui al paragrafo precedente siano state espletate o non si prevedano essere di elevata complessità.

#### CAPO III

Procedure semplificate a competizione sulla sola componente economica

#### Articolo 31

#### Casistica

(artt. 5, § 1, lett. e) e g), e 48 NCP)

- § 1. Nelle procedure semplificate la documentazione di gara può prevedere l'avvio della competizione sulla sola componente economica:
  - a) per l'acquisizione di beni e servizi che non avvenga in maniera ripetitiva o frequente e che, in base al Piano generale degli acquisti,
    risulti complessivamente di valore inferiore a euro 150.000 nel singolo esercizio;
  - b) per i beni e i servizi standard le cui caratteristiche tecniche e funzionali non sono modificabili in maniera apprezzabile su richiesta dell'Ente, nonché per servizi, forniture, lavori ed opere di importo inferiore a euro 40.000,00 caratterizzati da elevata ripetitività effettuati mediante catalogo informatico;
  - c) per i beni e i servizi singolari, qualora l'Ente ne abbia fatto motivata richiesta nel proprio Piano Singolare con riferimento alla necessità di soddisfare in una determinata maniera le finalità istituzionali perseguite;
  - d) per gli appalti di beni e servizi ad uso ricorrente o ripetitivo qualora gli stessi siano già stati aggiudicati per due volte con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa senza apprezzabili vantaggi in termini tecnici e funzionali.
- § 2. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e gli Enti qualificati individuano le procedure da eseguire in maniera semplificata rispettivamente nel Piano generale e singolare degli acquisti.
- § 3. Si applicano in quanto compatibili tutte le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, fermo quanto disposto dagli articoli seguenti.

#### Procedura di gara semplificata

(art. 39 NCP)

Quando la competizione si basi sulla sola componente economica la procedura di gara può essere semplificata purché la bozza di contratto riporti ogni elemento disciplinante il futuro rapporto con l'operatore economico ad eccezione del corrispettivo e del nome dello stesso.

#### Articolo 33

#### Apertura delle offerte e aggiudicazione provvisoria

(art. 51 NCP)

- § 1. All'apertura delle offerte provvede il Responsabile del procedimento in seduta pubblica, può essere svolta anche con collegamento telematico audio e video.
- § 2. Nella medesima seduta convocata per l'apertura delle offerte, salvo che non si renda necessaria una seduta ulteriore qualora si concedano i termini di cui all'art. 5, § 2, del presente Regolamento, si procede immediatamente alla verifica del prezzo più conveniente, all'esito della quale il Responsabile del procedimento stila il verbale contenente la graduatoria con l'aggiudicazione, con riserva di verifica dell'anomalia del prezzo offerto e dei requisiti soggettivi dei fornitori.
- § 3. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è pubblicato all'esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente.
- § 4. L'appalto può essere aggiudicato tassativamente solo in presenza di almeno tre offerte valide.

#### CAPO IV

#### Affidamento diretto

#### Articolo 34

#### Individuazione dell'operatore economico

(art. 43 NCP)

§ 1. Fatta eccezione per gli acquisti di cui all'art. 35, § 3, nel sistema di affidamento diretto deve comunque provvedersi all'apertura del fascicolo della procedura ai sensi dell'art. 24.

- § 2. Per l'affidamento deve, di regola, procedersi alla comparazione delle proposte di almeno tre operatori economici anche non iscritti all'Albo, salvo che:
  - a) ciò risulti in via di fatto impossibile per totale assenza di competizione in relazione al prodotto o al servizio oggetto della procedura;
  - b) si proceda in urgenza nei casi e con le modalità di cui all'art. 37;
  - c) sia stato adottato un sistema rotativo automatico previsto dall'art. 43, § 1, lett. a), NCP.
- § 3. Nell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione di un preventivo ai sensi del paragrafo precedente deve sempre garantirsi l'alternanza tra gli stessi ed una concreta possibilità di partecipazione in base al principio di cui all'art. 5, § 2, lett. c), NCP.
- § 4. I preventivi possono essere oggetto di negoziazione ai sensi dell'art. 5, lett. e) e g), NCP.
- § 5. L'appalto è aggiudicato al preventivo che, da sommaria delibazione e all'esito della negoziazione, risulti più vantaggioso. Nel caso in cui l'operatore economico non sia iscritto all'Albo, il contratto, sotto pena di invalidità, non può essere sottoscritto finché non sia intervenuta l'iscrizione.
- § 6. Il provvedimento di aggiudicazione reca espressa motivazione sulle ragioni dell'affidamento ad un determinato operatore economico. Tutti gli atti sono raccolti nel fascicolo della procedura e il contratto deve essere pubblicato nell'Albo ai sensi dell'art. 38.
- § 7. Agli affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 56, § 4, NCP.

#### Appalti sotto soglia

(art. 43, § 1, lett. a), e 58 NCP)

- § 1. È vietato, sotto pena di nullità di tutti i contratti, il frazionamento delle prestazioni per farle rientrare nella soglia di cui all'articolo 43 NCP.
- § 2. Negli appalti centralizzati le procedure di valore inferiore a 40.000 euro sono aggiudicate a trattativa privata negli acquisti singolari, o comun-

que in assenza di un contratto per acquisti comuni stipulato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

- § 3. Gli acquisti di modico valore di servizi, forniture e piccole riparazioni possono essere eseguiti senza formalità fino all'importo massimo di 1.000 euro ciascuno e con un massimale complessivo di 10.000 euro totale annuo, nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al § 1. Importi complessivi annui maggiori o minori possono essere stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo.
- § 4. Agli acquisti di modico valore può procedere direttamente l'Ente, nell'ambito della disponibilità di cassa loro riconosciuta con il bilancio preventivo, senza necessità di avvalersi dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. È comunque obbligatorio procedere mediante l'Autorità centralizzata se gli acquisti hanno ad oggetto beni o servizi oggetto di un contratto quadro da questa stipulato, o se si tratta di beni e servizi inclusi in un catalogo informatico.
- § 5. Per gli acquisti di modico valore non è necessaria l'iscrizione all'Albo degli operatori economici.

#### Articolo 36

#### Assenza di concorrenza

(art. 43, § 1, lett. b), e § 2, NCP)

- § 1. Costituiscono casi di assenza di concorrenza per motivi tecnici:
- a) la situazione di monopolio di fatto;
- b) le situazioni nelle quali le apparecchiature e gli impianti già in uso presso l'Ente abbiano caratteristiche che non ne consentano l'interoperabilità e l'intercambiabilità con altri sistemi e, in ragione di ciò, la sostituzione dell'operatore economico comporti la sostituzione delle predette apparecchiature e impianti di modo che l'affidamento ad altri risulti impraticabile o eccessivamente oneroso per motivi economici o tecnici, avendo cura di valutare la reale infungibilità di apparecchiature e impianti;
- c) i contratti che abbiano apportato significativi vantaggi economici all'Ente e che nessun altro operatore economico sia disponibile a sottoscrivere alle medesime condizioni;
- d) i contratti intuitu personae.

- § 2. Della necessità di stipulare contratti nei casi di cui al paragrafo precedente deve farsi richiesta nel Piano Singolare degli acquisti, fornendo ogni informazione utile al riguardo.
- § 3. Nelle ipotesi di cui al § 1, lett. a), b) e c), l'Ente deve aver avviato una consultazione preliminare con gli operatori economici, anche non iscritti all'Albo, mediante comunicazione che contenga le specifiche tecniche e funzionali dell'appalto ovvero allegando il progetto definitivo, se realizzato, al fine di verificare l'esistenza di alternative convenienti e praticabili. Unitamente al Piano singolare devono essere fornite all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e alla Segreteria per l'Economia le risposte degli operatori economici consultati.
- § 4. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, qualora lo richieda la Segreteria per l'Economia ovvero qualora non ritenga sufficienti le indagini compiute dall'Ente, le può rinnovare o può bandire una gara con avvio della competizione solo sulla componente economica, ponendo a base d'asta le condizioni proposte dall'operatore economico indicato dall'Ente.
- § 5. Nel caso degli Enti qualificati, a dette attività procede l'Ente stesso qualora lo richieda la Segreteria per l'Economia.
- § 6. I contratti possono essere affidati *intuitu persone* quando il professionista o l'artigiano, con specifico riferimento alle particolari prestazioni oggetto del contratto:
  - a) abbia acquisito una conoscenza approfondita e specialistica delle esigenze dell'Ente, anche in ragione di precedenti rapporti con lo stesso;
  - b) abbia in precedenza realizzato, anche per terzi, la medesima prestazione con risultati che l'Ente valuta con criteri oggettivi di particolare pregio e in base ad un'indagine di mercato non sia facilmente reperibile altro professionista o artigiano con la medesima esperienza;
  - c) in ragione di particolari titoli accademici o pubblicazioni scientifiche risulti eccezionalmente competente a soddisfare il fabbisogno specifico dell'Ente.

Con proprio provvedimento la Segreteria per l'Economia può estendere i casi nei quali sia possibile affidare contratti *intuitu personae*.

§ 7. Gli Enti possono procedere all'affidamento del contratto intuitu personae con provvedimento motivato e documentando i presupposti per tale tipologia di affidamento, purché il prezzo pattuito non ecceda del dieci per cento i prezzi di riferimento. Ove i prezzi di riferimento non siano stati rilevati per la particolare tipologia di prestazione ovvero, se rilevati, eccedano la predetta soglia, è necessaria l'autorizzazione della Segreteria per l'Economia.

#### Articolo 37

#### Procedure di somma urgenza

(art. 57 NCP)

- § 1. Qualora gli interventi di somma urgenza siano realizzati mediante l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la stessa, in caso di necessità improrogabile, può attivarsi senza formalità, salvo documentare appena possibile le circostanze dell'urgenza e gli atti compiuti secondo il modello di cui all'allegato 7.
- § 2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 5, § 1, lett. e), NCP, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ovvero l'Ente provvede a quanto richiesto, scegliendo tra i seguenti il modo più celere ed idoneo a scongiurare il pericolo:
  - a) mediante i servizi interni dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
  - b) mediante operatori economici con i quali sia già in corso un contratto quadro per una tipologia di appalto similare a quella per la quale è sorta l'urgenza;
  - c) mediante operatori economici con i quali sia in corso un contratto chiuso e che si rendano disponibili ad eseguire l'ulteriore prestazione alle stesse condizioni o a condizioni analoghe;
  - d) mediante catalogo informatico;
  - e) mediante invio a operatori economici iscritti all'Albo di una proposta di contratto a prezzo chiuso per l'intera prestazione richiesta;
  - f) mediante operatore economico non iscritto all'Albo che accetti di eseguire la prestazione sulla base dei prezzi di riferimento.

- § 3. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica presta assistenza agli Enti nell'individuazione delle soluzioni di cui al § 2.
- § 4. Solo in assenza di tali soluzioni si procede con l'operatore che assicuri nella maniera più celere l'eliminazione del pericolo.

## TITOLO V DISCIPLINA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

#### Articolo 38

#### Efficacia ed esecuzione dei contratti

(artt. 56, § 6, 62, § 1, e 63 NCP)

§ 1. La pubblicazione del contratto nell'Albo informatico è condizione di efficacia dello stesso. Gli Enti della Santa Sede, ove vi abbiano interesse, possono provvedere alla registrazione del contratto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

L'accesso agli atti pubblicati è consentito:

- a) agli Organismi di Vigilanza e Controllo;
- b) a chiunque abbia un interesse attuale e concreto, previa istanza al Responsabile dell'Albo.
- § 2. Gli Enti che risultino beneficiari effettivi, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto per beni e servizi, comuni o singolari, sono responsabili della regolare esecuzione della stessa, nella misura in cui ciascuno la riceva e di verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo il disposto dell'art. 1218 c.c.
  - § 3. È compito degli Enti beneficiari provvedere:
  - a) all'esecuzione dei collaudi;
  - b) alla verifica qualitativa e quantitativa dei beni, dei materiali consegnati e dei servizi resi;
  - c) alla verifica del rispetto dei tempi, dei termini e dei cronoprogrammi previsti nel contratto;
  - d) negli appalti di opere e di lavori, alla predisposizione e alla tenuta della contabilità di cantiere.
- § 4. All'esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente, l'Ente rilascia il certificato di regolare esecuzione.

#### Responsabile dell'esecuzione del contratto

(art. 62, § 2, NCP)

- § 1. Negli acquisti centralizzati l'Ente beneficiario della prestazione nomina il Responsabile dell'esecuzione del contratto che, a sua volta, deve riportare ogni evento negativo al Responsabile del procedimento. In assenza di nomina, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nell'Officiale che ha la responsabilità delle attività di acquisto dell'Ente.
- § 2. In assenza di risorse umane adeguate tra il proprio personale, gli Enti possono richiedere la nomina di un perito tra i soggetti inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati.
- § 3. Gli Enti qualificati e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica nei propri acquisti singolari adottano procedure interne per assicurare un'adeguata segregazione delle funzioni tra Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'esecuzione del contratto.

#### Articolo 40

#### Valutazione degli operatori economici

(art. 63, § 6, NCP)

- § 1. Sulla base dei modelli recepiti in apposito applicativo informatico e delle relative procedure di compilazione, approvati con provvedimento della Segreteria per l'Economia, l'Ente beneficiario effettivo di un bene o di un servizio e, se nominato, il Responsabile dell'esecuzione del contratto, ciascuno per quanto di competenza, devono trasmettere alla Segreteria per l'Economia i dati informativi relativi all'adempimento degli operatori economici dai quali abbiano ricevuto delle prestazioni.
- § 2. Il metodo di valutazione degli operatori economici è stabilito con provvedimento della Segreteria per l'Economia e pubblicato nell'Albo.

Il sistema di valutazione deve utilizzare sistemi oggettivi e automatici che attribuiscano o sottraggano un determinato numero di punti.

§ 3. Il rating di ciascun operatore economico è stabilito mediante la ponderazione di tutte le valutazioni espresse dagli Enti, che risultino beneficiari effettivi delle relative prestazioni, in un arco temporale predeterminato ed è utilizzabile come elemento di valutazione o causa di esclusione nelle successive gare.

#### Articolo 41

#### Durata del contratto

(art. 64 NCP)

- § 1. I contratti ad esecuzione continuata e periodica non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni.
- § 2. Con il presente Regolamento gli Enti sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 64 NCP, a riservarsi, nella documentazione di gara, un'opzione per l'estensione della durata del contratto alle medesime condizioni fino ad un massimo di ulteriori due anni, nel caso in cui sia stata bandita una nuova gara ma la stessa non sia stata ancora aggiudicata.
- § 3. I contratti diversi da quelli di cui al § 1 devono indicare i termini perentori entro i quali le prestazioni degli operatori economici devono essere eseguite stabilendo le penali in caso di inosservanza dei termini.

#### Articolo 42

#### Modifica dei contratti

(art. 65 NCP)

- § 1. Tutti i contratti, una volta stipulati, non possono essere modificati, prorogati, ampliati, ristretti, trasferiti o ceduti, nemmeno con il consenso di tutte le parti, né le obbligazioni da esso derivanti, ivi inclusi i crediti, possono essere oggetto di novazione oggettiva o soggettiva, cessione o trasferimento a qualunque titolo o di qualunque altro negozio che comporti la modificazione o alterazione delle parti o degli effetti del contratto.
  - § 2. Sono consentite:
  - a) le clausole di revisione dei prezzi nei contratti a prestazione continuata e periodica;
  - b) le varianti in corso d'opera;
  - c) le successioni nel contratto determinate da fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di aziende o operazioni similari;
  - d) accordi transattivi e le risoluzioni consensuali.

- § 3. Non può mai prevedersi la revisione prezzi ove l'impegno dell'operatore economico a tenere ferma la propria proposta, assumendosene il rischio, sia stata oggetto di attribuzione di un punteggio, anche a seguito di offerta migliorativa, in sede di gara.
- § 4. Le varianti in corso d'opera sono consentite al fine di non pregiudicare, in tutto o per parte rilevante e significativa, la realizzazione dell'opera o del lavoro o la sua utilizzazione, qualora:
  - a) vi siano stati errori od omissioni in sede di progettazione non rilevabili dall'operatore economico prima della presentazione dell'offerta;
  - b) siano sopravvenute alla pubblicazione della documentazione di gara circostanze impreviste e imprevedibili;
  - c) in sede di esecuzione emerga uno stato di luoghi, cose, impianti, sistemi, dati e documenti dell'Ente che non siano stati rilevati in sede di sopralluogo e non potevano esserlo usando la diligenza di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.
- § 5. Il disciplinare di gara e il contratto prevedono sempre che le varianti siano aggiudicate a trattativa privata al medesimo contraente originario, sulla base dei prezzi di riferimento diminuiti della percentuale di ribasso praticata dall'operatore economico in sede di offerta.
- § 6. Le varianti che, sulla base del precedente paragrafo, risultino avere un'incidenza in aumento o in diminuzione pari o inferiore al cinque per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione sono dovute dall'aggiudicatario su richiesta dell'Ente senza revisione del corrispettivo pattuito. Le varianti che comportino un'incidenza fino al quindici per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione possono essere disposte dall'Ente con provvedimento motivato anche in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui al § 4, senza necessità dell'autorizzazione prevista dart. 65, § 1, NCP.

Devono essere sempre autorizzate ai sensi dell'art. 65 NCP le varianti che:

- a) abbiano un'incidenza superiore al quindici per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione;
- b) siano relative ad appalti aggiudicati con la procedura semplificata di cui agli artt. 31 e ss.;
- c) siano relative ad appalti aggiudicati mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 34 e ss.

§ 7. Gli accordi transattivi e di risoluzione non possono di regola consentire la corresponsione all'operatore economico di alcuna forma di lucro cessante e devono essere preventivamente autorizzati dalla Segreteria per l'Economia.

#### Articolo 43

#### Operazioni straordinarie degli operatori economici

(art. 65 NCP)

Nei casi in cui l'operatore economico venga interessato da operazioni straordinarie di cui all'art. 42, § 2, lett. c), l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o l'Ente qualificato devono verificare la permanenza in capo al nuovo operatore economico dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e quelli ulteriori eventualmente previsti dal disciplinare di gara. Analogamente si procede nel caso in cui intervenga un trasferimento delle partecipazioni in misura superiore al trenta per cento.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Articolo 44

#### Contratti in corso, deroghe e piani degli acquisti

- § 1. Gli Enti possono rinnovare alle medesime condizioni i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della NCP fino al 31 dicembre 2021 qualora gli stessi siano essenziali per le funzioni istituzionali dell'Ente.
- § 2. Gli accordi di rinnovo devono prevedere il diritto di recesso dell'Ente ad nutum senza oneri aggiuntivi che non siano già previsti dal contratto stipulato in precedenza e con preavviso non superiore a sessanta giorni.
- § 3. Gli Enti centralizzati devono trasmettere all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e alla Segreteria per l'Economia copia dei contratti per i quali si prevede il rinnovo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede a pianificare le gare per assicurare il nuovo affidamento del contratto entro il 31 dicembre 2021, eventualmente delegando l'Ente ai sensi dell'art. 7, § 3, del presente Regolamento.

- § 4. Avvenuto il nuovo affidamento l'Ente esercita il recesso dal contratto stipulato in precedenza secondo le previsioni di cui di cui al § 2.
- § 5. Gli Enti che hanno richiesto la deroga alla centralizzazione, in attesa dell'approvazione, procedono all'indizione delle gare in via autonoma secondo le procedure proposte. Le comunicazioni di cui al § 3 sono fatte nei soli confronti della Segreteria per l'Economia.
- § 6. Il piano singolare degli acquisti è presentato inderogabilmente dagli Enti entro il termine di scadenza indicato con provvedimento della Segreteria per l'Economia. In relazione all'esercizio 2021 il piano generale è realizzato in via sperimentale e, ai fini di quanto previsto dall'articolo 19, § 6, NCP, il bilancio preventivo di ciascun ente tiene luogo del piano singolare degli acquisti.

## Articolo 45 Implementazione informatica

(art. 84 NCP)

- § 1. Fino alla messa in opera della piattaforma informatica dell'Albo, le pubblicazioni e le comunicazioni con gli operatori economici sono eseguite tramite il sito www.bandipubblici.va, ferma la possibilità degli enti di dare maggiore visibilità agli annunci anche mediante il proprio sito istituzionale.
- § 2. Le altre attività che prevedono la pubblicazione nell'Albo sono eseguite in maniera cartacea mediante trasmissione degli atti e dei documenti all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o alla Segreteria per l'Economia secondo la competenza di ciascuna.
- § 3. L'efficacia delle disposizioni relative agli acquisti mediante catalogo informatico è sospesa fino alla messa in opera della piattaforma informatica dell'Albo.

### Articolo 46 Allegati

Gli allegati al presente Regolamento ne fanno parte integrante e sono aggiornati e modificati mediante lettera circolare della Segreteria per l'Economia.

#### Articolo 47

## Acquisti immobiliari e controlli

(artt. 68, 69 e 86 NCP)

- § 1. Le disposizioni relative alle operazioni nel settore immobiliare e al monitoraggio e al controllo sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- § 2. La Segreteria per l'Economia provvederà all'emanazione di un Regolamento di attuazione di dette disposizioni entro il 31 dicembre 2021.
- § 3. Fino all'emanazione del Regolamento di cui al paragrafo precedente trovano comunque applicazione per le operazioni nel settore immobiliare le disposizioni di cui ai Titoli I, II e III del presente Regolamento in quanto compatibili con la particolare natura di dette operazioni.

# Articolo 48

## Coordinamento

- § 1. Le disposizioni del Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2020, del 14 luglio 2020, continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le previsioni del presente Regolamento. Gli allegati al detto Decreto sono aggiornati e modificati mediante lettera circolare della Segreteria per l'Economia.
- § 2. Restano ferme le iscrizioni nell'Elenco dei soggetti abilitati e nell'Albo degli operatori economici già operate in base al predetto Decreto.

#### Articolo 49

## Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Decreto è promulgato mediante la pubblicazione sul sito internet de L'Osservatore Romano ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e sul sito internet www.bandipubblici.ya.

Dato in Vaticano, il 22 giugno 2021

Il Delegato Pontificio Juan Antonio Guerrero Alves, S.I.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Sabato, 12 giugno, S.E. il Sig. Eric Chesnel, Ambasciatore del Gabon;

Lunedì, 21 giugno, S.E. il Sig. Paul Oga Adikwu, Ambasciatore della Repubblica Federale di Nigeria.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Lunedì, 7 giugno, S.E. il Sig. Alexander Van der Bellen, Presidente della Repubblica d'Austria;

Venerdì, 18 giugno, S.E. la Sig.ra Salome Zourabichvili, Presidente della Georgia;

Sabato, 26 giugno, S.E. il Sig. David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo;

Lunedì, 28 giugno, S.E. il Sig. Antony John Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America;

Venerdì, 2 luglio, S.E. il Sig. Mustafa Al-Kadhimi, Primo Ministro della Repubblica dell'Iraq.

### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

- 5 giugno 2021 S.E.R. Mons. Ivan Jurkovič, Arcivescovo tit. di Corbavia, finora Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e Rappresentante della Santa Sede presso l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Nunzio Apostolico in Canada.
- » » Il Rev.do Mons. Visvaldas Kulbokas, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Martana, con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico in Ucraina.
- 28 » S.E.R. Mons. Andrzej Józwowicz, Arcivescovo tit. di Lauriaco, finora Nunzio Apostolico in Rwanda, Nunzio Apostolico in Iran.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

4 maggio 2021 L'Em.mo Sig. Card. Luis Antonio G. Tagle, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Membro della Congregazione per le Chiese Orientali «ad quinquennium».

Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Péter Erdő; Thomas Christopher Collins; e Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M.; gli Ecc.mi Arcivescovi Menghesteab Tesfamariam, M.C.C.J., e Fülöp Kocsis, Membri della medesima Congregazione per le Chiese Orientali « ad aliud quinquennium ».

L'Em.mo Sig. Card. Angelo Bagnasco, Membro della medesima Congregazione per le Chiese Orientali «usque ad octogesimum annum».

» Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Joseph William Tobin, C.SS.R., Arcivescovo di Newark (Stati Uniti d'America); James Michael Harvey, Arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura; Gerhard Ludwig Müller, Prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede; Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; e gli Ecc.mi Mons.ri: Cyril Vasil', S.I., Arcivescovo titolare di Tolemaide di Libia, Amministratore Apostolico sede plena di Košice per i cattolici di rito bizantino (Slovacchia); Celso Morga Iruzubieta, Arcivescovo di Mérida-Badajoz (Spagna); Christoph Hegge, Vescovo

titolare di Sicilibba ed Ausiliare di Münster (Germania); Mark Leonard Bartchak, Vescovo di Altoona-Johnstown (Stati Uniti d'America); Dominicus Meier, O.S.B., Vescovo titolare di Castro di Sardegna ed Ausiliare di Paderborn (Germania); Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato (Italia); Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo (Italia); Egidio Miragoli, Vescovo di Mondovì (Italia), Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica «ad quinquennium».

L'Em.mo Sig. Card. Péter Erdő e gli Ecc.mi Mons.ri: Stanislav Zvolenský; Filippo Iannone, O. Carm.; Fernando José Guimarães Monteiro, C.SS.R.; Ryszard Kasyna, Membri del medesimo Supremo Tribunale «ad aliud quinquennium».

Gli Em.mi Sig.ri Card.li Leonardo Sandri e Giuseppe Versaldi «usque ad octogesimum annum»; e l'Ecc.mo Monsignore Frans Daneels, O. Praem., con deroga dal limite dell'età, per un altro biennio, Membri del medesimo Supremo Tribunale.

- 4 maggio 2021
- I Rev. di Mons. ri: Carlos José Errázuriz Mackenna, Docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce a Roma, e Patrick Valdrini, già Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense a Roma; il Rev.do Paolo Gherri, Decano della Facoltà di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense a Roma; i Rev.di Padri: Ulrich Rhode, S.I., Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana a Roma; Georges Henri Ruyssen, S.I., Decano della Facoltà di Diritto Canonico Orientale presso il Pontificio Istituto Orientale a Roma; Philippe Toxé, O.P., Docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università di San Tommaso-Angelicum a Roma; e l'Ill.mo Sig. William Daniel, Docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Catholic University of America a Washington, Referendari del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica «ad quinquennium». I Rev.di Padri Bruno Esposito, O.P., e Luigi Sabbarese, C.S., Referendari del medesimo Supremo Tribunale «ad aliud quinquennium».
- 11 giugno
- L'Ecc.mo Mons. Lazzaro You Heung-sik, finora Vescovo di Daejeon, conferendogli in pari tempo il titolo di Arcivescovo-Vescovo emerito di Daejeon, *Prefetto della Con*gregazione per il Clero «ad quinquennium».

L'Em.mo Sig. Card. Beniamino Stella resta incaricato della menzionata Congregazione fino alla presa di possesso del nuovo Prefetto.

| 16 | giugno   | 2021     | Il Rev.do Luigi Maria Epicoco, del clero dell'Arcidiocesi de<br>L'Aquila, Assistente ecclesiastico del Dicastero per la Co<br>municazione ed Editorialista de «L'Osservatore Romano»                      |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | *        | »        | Il Rev.do P. Andrew Small, O.M.I., già Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie negli Stati Uniti d'A merica, Segretario pro tempore della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. |
| 29 | <b>»</b> | *        | Il Rev.do P. Agnello Stoia, O.F.M. Conv., finora Parroco della<br>Basilica dei Santi XII Apostoli della Diocesi di Roma<br>Parroco della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano                        |
| *  | *        | <b>»</b> | Il Rev.mo Mons. Orazio Pepe, già Capo Ufficio della Se<br>zione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato<br>Segretario della Reverenda Fabbrica di San Pietro « ac<br>quinquennium ».            |

# **ONORIFICENZE**

# Prelato d'Onore di Sua Santità

| 25 | gennaio  | 2021     | Mons. Javier Domingo Fernández González (Caracas Venezuela America del Sud) |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| *  | *        | *        | Mons. Roberto Lucchini (Ivrea Italia Europa)                                |
| *  | <b>»</b> | »        | Mons. Robert Murphy (Birmingham Gran Bretagna Europa)                       |
| *  | *        | <b>»</b> | Mons. Yovko Genov Pishtiyski (Sofia e Plovdiv $Bulgaria\ Europa)$           |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Većeslav Tumir (Đakovo-Osijek <i>Croazia Europa</i> )                 |
|    |          |          | Cappellano di Sua Santità                                                   |
| 13 | gennaio  | 2021     | Sac. Giuseppe Siviero (Padova Italia Europa)                                |
| 16 | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. James Okoronkwo Abosike (Umuahia Nigeria Africa)                       |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Leo Emenike Amafili (Umuahia Nigeria Africa)                           |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Agostino Cecchin (San Miniato Italia Europa)                           |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Paul Bessong Enow (Benin City Nigeria Africa)                          |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Angiolo Falchi (San Miniato <i>Italia Europa</i> )                     |
| *  | <b>»</b> | *        | Sac. Giovanni Fiaschi (San Miniato <i>Italia Europa</i> )                   |
| *  | <b>»</b> | »        | Sac. Augustine Ndimele Kanu (Umuahia Nigeria Africa)                        |
| *  | <b>»</b> | »        | Sac. Bruno Meini (San Miniato Italia Europa)                                |
| *  | <b>»</b> | »        | Sac. Francis Onyemauche Nwaiwu (Umuahia $Nigeria\ Africa$ )                 |
| *  | <b>»</b> | »        | Sac. Richard Hitler Ofere (Benin City Nigeria Africa)                       |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. Festus Osarogie Omede (Benin City Nigeria Africa)                      |
| 20 | febbraio | <b>»</b> | Sac. Osmam Pinto De Castro (Porto Nacional $Brasile\ America\ del\ Sud)$    |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. Sławomir Szczyrba (Lodz <i>Polonia Europa</i> )                        |
| *  | <b>»</b> | »        | Sac. Karol Szumacher (Lodz <i>Polonia Europa</i> )                          |
| 19 | marzo    | *        | Sac. Ewald Cwienk (Opole Polonia Europa)                                    |
| *  | <b>»</b> | »        | Sac. Krystian Hyla (Wroclaw Polonia Europa)                                 |
| *  | *        | <b>»</b> | Sac. Bolesław Lasocki (Wrocław Polonia Europa)                              |
|    |          |          |                                                                             |

Sac. Wacław Leśnikowski (Opole *Polonia Europa*)

| 19       | marzo          | 2021     | Sac. Clement Omale Onogu (Idah Nigeria Africa)                         |  |  |  |  |
|----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| *        | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sac. Stanisław Wąsik (Opole <i>Polonia Europa</i> )                    |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sac. Krystian Ziaja (Opole <i>Polonia Europa</i> )                     |  |  |  |  |
| 25       | <b>»</b>       | *        | Sac. Daniel Tumiel (Białystok <i>Polonia Europa</i> )                  |  |  |  |  |
| 07       | aprile         | <b>»</b> | Sac. Gabriel Kunle Amolegbe (Lagos Nigeria Africa)                     |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. Andrzej Bakalarz (Tarnów Polonia Europa)                          |  |  |  |  |
| <b>»</b> | *              | *        | Sac. Józef Bobowski (Tarnów <i>Polonia Europa</i> )                    |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. James Rufus Boddie (Saint Augustine Stati Uniti America del Nord) |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. Stanisław Dziekan (Tarnów Polonia Europa)                         |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. Michael Rene Houle (Saint Augustine Stati Uniti America del Nord) |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sac. Franciszek Kuczek (Tarnów Polonia Europa)                         |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. Andrzej Michalik (Tarnów <i>Polonia Europa</i> )                  |  |  |  |  |
| <b>»</b> | *              | *        | Sac. Władysław Midura (Tarnów Polonia Europa)                          |  |  |  |  |
| *        | <b>»</b>       | *        | Sac. Marek Mroczek (Tarnów Polonia Europa)                             |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. Edward Nylec (Tarnów Polonia Europa)                              |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. Patrick 'Ynka Obayomi (Lagos Nigeria Africa)                      |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Peter Babatunde Oke (Lagos Nigeria Africa)                        |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Stanisław Ruchała (Tarnów Polonia Europa)                         |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Stanisław Saj (Tarnów Polonia Europa)                             |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Andrea Oliviero Salandi (Como <i>Italia Europa</i> )              |  |  |  |  |
| *        | *              | <b>»</b> | Sac. Eugeniusz Szymczak (Tarnów Polonia Europa)                        |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Józef Wałaszek (Tarnów Polonia Europa)                            |  |  |  |  |
| *        | <b>»</b>       | *        | Sac. Jan Zając (Tarnów Polonia Europa)                                 |  |  |  |  |
| 10       | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sac. Walter Merkt (Augsburg Germania Europa)                           |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Wolfgang Schneck (Augsburg Germania Europa)                       |  |  |  |  |
| *        | *              | *        | Sac. Alois Zeller (Augsburg Germania Europa)                           |  |  |  |  |
| 1        | $_{ m maggio}$ | *        | Sac. Maximillian Grech (Gozo Malta Europa)                             |  |  |  |  |
| *        | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sac. Luca Marabese (Adria-Rovigo <i>Italia Europa</i> )                |  |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | *        | Sac. John David Putzer (Madison Stati Uniti America del Nord)          |  |  |  |  |
| 12       | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sac. Augustine Oghenemaro Adaka (Warri Nigeria Africa)                 |  |  |  |  |
|          |                |          |                                                                        |  |  |  |  |

| 12       | maggio   | 2021     | Sac. Clement Ewuobor Ejedegba (Warri Nigeria Africa)                                                         |  |  |  |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Karl Hirtenfelder (Eisenstadt Austria Europa)                                                           |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. John Aguwa Ibekwe (Warri Nigeria Africa)                                                                |  |  |  |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Daniel Paul Kahlich (Victoria in Texas Stati Uniti America del Nord)                                    |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Timothy Otto Kosler (Victoria in Texas $Stati\ Uniti$ $America\ del\ Nord)$                             |  |  |  |
| *        | *        | <b>»</b> | Sac. Daniel Oyarunwarone Ofuya (Warri Nigeria Africa)                                                        |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Andrzej Pierzyński (Lowicz Polonia Europa)                                                              |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Wiesław Wasiński (Lowicz Polonia Europa)                                                                |  |  |  |
| 13       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Lorenzo Javier Barrera Charles (Monterrey $Messico$ $America$ $Centrale$ )                              |  |  |  |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Juan Carlos Castillo Ramírez (Monterrey $Messico\ America\ Centrale$ )                                  |  |  |  |
| »        | *        | <b>»</b> | Sac. Santiago Gerardo Cavazos Almaguer (Monterrey $Messico\ America\ Centrale$ )                             |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sac. Gerardo Charles García (Monterrey $Messico~America~Centrale$ )                                          |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Carlos Junco Garza (Monterrey Messico America Centrale)                                                 |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sac. Ramón Sada Gámiz (Monterrey Messico America Centrale)                                                   |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | Sac. Luis Eduardo Villarreal Ríos (Monterrey $Messico\ America\ Centrale$ )                                  |  |  |  |
| 18       | giugno   | »        | Sac. Richard Anou Yapo (Abidjan Costa d'Avorio Africa)                                                       |  |  |  |
|          |          | C        | Cavaliere di Gran Croce Ordine Piano                                                                         |  |  |  |
| 13       | marzo    | 2021     | S.E. Paulino Domingos Baptista (Ambasciatori Residenti<br>Città del Vaticano Europa)                         |  |  |  |
| »        | *        | <b>»</b> | S.E. Farid El-Khazen (Ambasciatori Residenti $Città\ del\ Vaticano\ Europa$ )                                |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | »        | S.E. Octavio Manuel Fernando Errázuriz Guilisasti (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> ) |  |  |  |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | S.E. Derek Hannon (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                                         |  |  |  |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | S.E. Seyed Taha Hashemi (Ambasciatori Residenti ${\it Citt\`a~del}$ ${\it Vaticano~Europa})$                 |  |  |  |

| 13       | marzo    | 2021     | S.E. Michael Hans Werner Koch (Ambasciatori Residenti<br>Città del Vaticano Europa)                     |  |  |  |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | S.E. Václav Kolaja (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vati-</i> cano Europa)                          |  |  |  |
| *        | *        | *        | S.E. Marek Lisánsky (Ambasciatori Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> )                          |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | *        | S.E. Garen Nazarian (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                                  |  |  |  |
|          |          |          | Dama di Gran Croce Ordine Piano                                                                         |  |  |  |
| 13       | marzo    | 2021     | S.E. María Del Carmen de la Peña Corcuera (Ambasciatori<br>Residenti <i>Città del Vaticano Europa</i> ) |  |  |  |
| »        | <b>»</b> | *        | S.E. Franziska Honsowitz-Friessnigg (Ambasciatori Residenti Città del Vaticano Europa)                  |  |  |  |
| »        | <b>»</b> | *        | S.E. Grace Relucio Princesa (Ambasciatori Residenti Cadel Vaticano Europa)                              |  |  |  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | S.E. Caroline Gabriëla Weijers (Ambasciatori Residenti Cit-<br>tà del Vaticano Europa)                  |  |  |  |
|          |          |          | Dama di commenda Ordine Piano                                                                           |  |  |  |
| 19       | marzo    | 2021     | S.A.R. Marina Ricolfi Doria di Savoia (Svizzera Europa)                                                 |  |  |  |
|          |          | Com      | nendatore Ordine di San Gregorio Magno                                                                  |  |  |  |
| 13       | gennaio  | 2021     | Sig. Vladimir Palko (Bratislava Slovacchia Europa)                                                      |  |  |  |
| 19       | marzo    | <b>»</b> | Sig. Moses Abu Braimah (Idah Nigeria Africa)                                                            |  |  |  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Stefano Milli (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                         |  |  |  |
| *        | *        | *        | Sig. Hans Roth (Graz-Seckau Austria Europa)                                                             |  |  |  |
| 7        | aprile   | *        | Sig. Daniel Matrone (Roma <i>Italia Europa</i> )                                                        |  |  |  |
|          |          | Ca       | avaliere Ordine di San Gregorio Magno                                                                   |  |  |  |
| 16       | gennaio  | 2021     | Sig. Andrew Oikhode Agenmonmen (Benin City Nigeria Africa)                                              |  |  |  |
| <b>»</b> | »        | *        | Sig. Johnson Amen Aghedo (Benin City Nigeria Africa)                                                    |  |  |  |
|          |          |          |                                                                                                         |  |  |  |

| 16       | gennaio  | 2021     | Sig. Sean Doherty (Down and Connor Irlanda Europa)                              |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Eugene Obi-Agulo Emenalo (Umuahia Nigeria Africa)                          |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Michael Itua Enaboifoh (Benin City Nigeria Africa)                         |
| *        | <b>»</b> | *        | Sig. Innocent Chukwuemeka Eneogwe (Umuahia $\it Nigeria~Africa)$                |
| *        | *        | *        | Sig. Patrick Chima Ezeli (Benin City Nigeria Africa)                            |
| »        | *        | *        | Sig. Jackson Ebuiwairo Gaius-Obaseki (Benin City $Nigeria\ Africa)$             |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. James Ogbuja Onuoha Ikoro (Umuahia $\it Nigeria~Africa)$                   |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. John Richard Iyasere (Benin City Nigeria Africa)                           |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Anthony Michael Murphy (Palmerston North $Nuova$ $Zelanda$ $Oceania$ )     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Christopher Nwabudo Nwanevu (Umuahia $Nigeria\ Africa)$                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Christopher Gregory Chimeziem Ohadiugha (Umuahia $Nigeria\ Africa$ )       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ferdinand Oshioke Orbih (Benin City Nigeria Africa)                        |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Raimund Wippermann (Essen Germania Europa)                                 |
| 20       | febbraio | <b>»</b> | Sig. Brian Patrick Gibson (Down and Connor $Irlanda\ Europa)$                   |
| »        | *        | *        | Sig. Angus Francis MacDonald (Argyll and the Isles $Gran$ $Bretagna$ $Europa$ ) |
| »        | <b>»</b> | *        | Sig. Canio Alfieri Sabia (Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo $Italia\ Europa)$   |
| 19       | marzo    | <b>»</b> | Sig. Roberto Consorsi (Civita Castellana <i>Italia Europa</i> )                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Roberto Di Giorgio (Roma <i>Italia Europa</i> )                            |
| »        | *        | *        | Sig. Gianfranco Floridi (Perugia-Città della Pieve $Italia$ $Europa$ )          |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Roland Hayes (Birmingham Gran Bretagna Europa)                             |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Stephen Ikani Ocheni (Abuja Nigeria Africa)                                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Emmanuel Ufuoma Okene (Port Harcourt $Nigeria\ Africa)$                    |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Anthony Adejoh Okpanachi (Abuja Nigeria Africa)                            |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Francis Edoka Onuh (Lagos Nigeria Africa)                                  |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. John Yahaya Umah (Abuja Nigeria Africa)                                    |
| 7        | aprile   | <b>»</b> | Sig. Gregory Ehimare Enahoro (Lagos Nigeria Africa)                             |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Marcellinus Soleye Hughes (Lagos Nigeria Africa)                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Robert Soji Olagunju (Lagos Nigeria Africa)                                |

| 7        | aprile   | 2021     | Sig. Giovanni Olzer (Novara <i>Italia Europa</i> )                                        |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Piero Tosi (Siena-Colle di val d'Elsa-Montalcino $Italia\ Europa)$                   |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Peter Turner (Wollongong Australia Oceania)                                          |
| 6        | maggio   | <b>»</b> | Sig. Werner Paul Aregger (Guardia Svizzera Pontificia $Città$ $del$ $Vaticano$ $Europa$ ) |
| 12       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Philip George Afulang (Navrongo-Bolgatanga $\it Ghana$ $\it Africa)$                 |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Clement Akapame (Accra Ghana Africa)                                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gary Robert Chartrand (Saint Augustine $Stati\ Uniti$ $America\ del\ Nord$ )         |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Paul Concannon (Birmingham Gran Bretagna Europa)                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Joseph Peter Helow (Saint Augustine $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$              |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. James Augustine Insaidoo (Obuasi Ghana Africa)                                       |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. David George Kulik (Saint Augustine $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$              |
| <b>»</b> | *        | <b>»</b> | Sig. Thomas Yaw Kyei Manu (Obuasi Ghana Africa)                                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Colm Lennon (Portsmouth Gran Bretagna Europa)                                        |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Alfred Abugre Ndago (Navrongo-Bolgatanga $\it Ghana$ $\it Africa)$                   |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Hubert Osei-Wusuansa (Obuasi Ghana Africa)                                           |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Martin Verdenal (Nancy Francia Europa)                                               |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Alton Wendell Yates (Saint Augustine $Stati\ Uniti\ America\ del\ Nord)$             |
| 13       | *        | <b>»</b> | Sig. Eduardo Servando Guerra Sepúlveda (Monterrey $\it Messico~America~Centrale)$         |
| 29       | <b>»</b> | »        | Sig. Stephen Brantuo (Obuasi Ghana Africa)                                                |

# Dama di Gran Croce Ordine di San Gregorio Magno

11 Febbraio 2021 Sig.ra Maria Romana De Gasperi (Roma *Italia Europa*)

# Dama Ordine di San Gregorio Magno

16 gennaio 2021 Sig.ra Agatha Ehinomen Agenmonmen (Benin City  $\it Nigeria Africa)$ 

| 16       | gennaio        | 2021     | Sig.ra Clementina Osas Aghedo (Benin City Nigeria Africa)                        |
|----------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *              | »        | Sig.ra Charity Nkechinyere Egwuekwe (Umuahia $Nigeria$ $Africa$ )                |
| <b>»</b> | *              | <b>»</b> | Sig.ra Florence Isoken Eweka (Benin City Nigeria Africa)                         |
| »        | *              | <b>»</b> | Sig.ra Dorothy Egiodamen Ikheloa (Benin City $Nigeria\ Africa)$                  |
| <b>»</b> | *              | <b>»</b> | Sig.ra Patricia Ekaniyere Uujamhan (Benin City $Nigeria$ $Africa$ )              |
| 20       | febbraio       | <b>»</b> | Sig.ra Priscilla Barlow (East Anglia Gran Bretagna Europa)                       |
| 19       | marzo          | <b>»</b> | Sig.ra Marie Derain De Vaucresson (Paris Francia Europa)                         |
| 12       | $_{ m maggio}$ | <b>»</b> | Sig.ra Cecilia Asobayire (Navrongo-Bolgatanga $\mathit{Ghana}$ $\mathit{Africa}$ |
| *        | *              | <b>»</b> | Sig.ra Mary Patricia Kulik (Saint Augustine Stati Unite America del Nord)        |
| <b>»</b> | *              | <b>»</b> | Sig.ra Catherine Osei-Wusuansa (Obuasi Ghana Africa)                             |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sig.ra Jeannette Thiriot (Tulle Francia Europa)                                  |
| <b>»</b> | <b>»</b>       | <b>»</b> | Sig.ra Gabriella Doris Wumnaya (Damongo Ghana Africa)                            |

| 19 | marzo | 2021 | Sig. | Nicola | Conversano | (Andria | Italia | Europa) |
|----|-------|------|------|--------|------------|---------|--------|---------|
|----|-------|------|------|--------|------------|---------|--------|---------|

20 aprile » Sig. Fredrik Vahlquist (Stockholm Svezia Europa)

## Commendatore con placca Ordine di San Silvestro Papa

16 gennaio 2021 Sig. José María Conde Pobes (Valladolid Spagna Europa)

7 aprile » Sig. Anton Stifter (Eisenstadt Austria Europa)

## Commendatore Ordine di San Silvestro Papa

| 25 | gennaio | 2021 | Sig. | Giorgio | Filippi | (Roma | Italia | Europa) | 1 |
|----|---------|------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---|
|----|---------|------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---|

- 20 febbraio » Sig. Jozef Vincentius Maria Pluymaekers (Roermond Paesi  $Bassi\ Europa$ )
- 19 marzo » Sig. Steve Ojoniko Adehi (Abuja Nigeria Africa)
- » » Sig. Silvano Bracciani (Roma *Italia Europa*)
- » » Sig. Rocco Bucciotti (Roma *Italia Europa*)

| 19 | marzo  | 2021     | Sig. Kurt Schober (Wien Austria Europa)         |
|----|--------|----------|-------------------------------------------------|
| 6  | maggio | <b>»</b> | Sig. Bernhard Messmer (Svizzera Europa)         |
| *  | *      | <b>»</b> | Sig. Lukas Schmucki (Svizzera Europa)           |
| 13 | »      | <b>»</b> | Sig. Antonino Enea (Roma <i>Italia Europa</i> ) |

# Cavaliere Ordine di San Silvestro Papa

| 16       | gennaio  | 2021     | Sig. Joe Itsebaga Acha (Benin City Nigeria Africa)                                           |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | *        | *        | Sig. Kevin Nnanyere Amugo (Umuahia Nigeria Africa)                                           |
| *        | *        | *        | Sig. Matthias Billes (Eisenstadt Austria Europa)                                             |
| *        | *        | *        | Sig. Andrew Edoleyi Egonmwan (Benin City Nigeria Africa)                                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Maurice Grinberg (Francia Europa)                                                       |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Gerhard Grosinger (Eisenstadt Austria Europa)                                           |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Joseph Egbonide Iduozee (Benin City Nigeria Africa)                                     |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Ikechukwu Godwin Ijeomah (Umuahia Nigeria Africa)                                       |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Albert Abhulimen Ikheloa (Benin City $Nigeria\ Africa$ )                                |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Günter Kühler (Köln Germania Europa)                                                    |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gerhard Mitrovits (Eisenstadt Austria Europa)                                           |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Gabriel Obiamaraije Chinedum Okenwa (Umuahia ${\it Ni-geria~Africa})$                   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Cyril Osiare Onyema (Benin City Nigeria Africa)                                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Godwin Osaheni Osayande (Benin City Nigeria Africa)                                     |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Erwin Reidinger (Wien Austria Europa)                                                   |
| 20       | febbraio | *        | Sig. John Hugh Davies (Northampton $Gran\ Bretagna\ Europa$ )                                |
| *        | *        | *        | Sig. Paul Elbert (Bamberg Germania Europa)                                                   |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Hermann Herzner (Eichstätt Germania Europa)                                             |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Pawel Pastuszek (Westminster Gran Bretagna Europa)                                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | *        | Sig. Louis David Anne Eric Rutgers Van Rozenburg (Haarlem-Amsterdam $Paesi\ Bassi\ Europa$ ) |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Hubertum Josephum Maria Van De Weijer (Roermond <i>Paesi Bassi Europa</i> )             |
| <b>»</b> | *        | *        | Sig. Bernhard Wacker (Eichstätt Germania Europa)                                             |
| 19       | marzo    | *        | Sig. Emmanuel Makoji Adukwu (Abuja Nigeria Africa)                                           |

| 19       | marzo    | 2021     | Sig. Patrick Ademu Akpa (Abuja Nigeria Africa)                                      |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Ignatius Alhaji Amodu (Idah Nigeria Africa)                                    |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Georg Bernhard (Augsburg Germania Europa)                                      |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Luca Bracco (Ventimiglia-San Remo <i>Italia Europa</i> )                       |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Herbert Brennsteiner (Salzburg Austria Europa)                                 |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Antonio Coniglio (Roma <i>Italia Europa</i> )                                  |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Salvatore Corrado (Roma <i>Italia Europa</i> )                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Flavio Gatto (Treviso <i>Italia Europa</i> )                                   |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Kurt Gribl (Augsburg Germania Europa)                                          |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Wolfgang Küpper (Augsburg Germania Europa)                                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Hermann Metzler (Feldkirch Austria Europa)                                     |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Gerhard Starsich (Wien Austria Europa)                                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Otmar Stefan (Salzburg Austria Europa)                                         |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Michael Edibo Tokula (Abuja Nigeria Africa)                                    |
| 7        | aprile   | <b>»</b> | Sig. Patrick Onyema Amaechi (Lagos Nigeria Africa)                                  |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Anthony Ikemefuna Idigbe (Lagos Nigeria Africa)                                |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Patrick Okwudili Igwilo (Lagos Nigeria Africa)                                 |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Cyril Oluwatoyin Pinheiro (Lagos Nigeria Africa)                               |
| 6        | maggio   | <b>»</b> | Sig. Paolo Cerutti (Svizzera Europa)                                                |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Simone Granata (Guardia Svizzera <i>Pontificia Città del Vaticano Europa</i> ) |
| *        | *        | <b>»</b> | Sig. Rinaldo Imhof (Svizzera Europa)                                                |
| 12       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Helge Clausen (København Danimarca Europa)                                     |
| *        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Massimo Golinelli (Bologna <i>Italia Europa</i> )                              |
| »        | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Niccola Rossi (Camerino-San Severino Marche $Italia$ $Europa$ )                |
| 22       | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig. Angelo Arioldi (Milano Italia Europa)                                          |

| 16       | gennaio | 2021     | Sig.ra Helen Lola-Ebueku Abieyuwa (Benin City ${\it Nigeria}$ ${\it Africa})$ |
|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *       | *        | Sig.ra Chinedu Scholastica Brown (Umuahia $Nigeria\ Africa)$                  |
| »        | »       | <b>»</b> | Sig.ra Evelyn Ada Echefu (Umuahia Nigeria Africa)                             |

| 16 | gennaio  | 2021     | Sig.ra Charity Uchechi Ejiogu (Umuahia Nigeria Africa)           |
|----|----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| *  | *        | <b>»</b> | Sig.ra Betty Osato Igbeyi (Benin City Nigeria Africa)            |
| *  | <b>»</b> | <b>»</b> | Sig.ra Christine Leopold (Wien Austria Europa)                   |
| 19 | marzo    | <b>»</b> | Sig.ra Jana Jochová (Praha Repubblica Ceca Europa)               |
| *  | *        | <b>»</b> | Sig.ra Elisabeth Seidl (Wien Austria Europa)                     |
| *  | *        | <b>»</b> | Sig.ra Sabine Stiegelschmitt (Bamberg Germania Europa)           |
| 7  | aprile   | <b>»</b> | Sig.ra Winifred Nwaukpo Akpani (Lagos Nigeria Africa)            |
| 12 | maggio   | <b>»</b> | Sig.ra Tove Pedersen (København Danimarca Europa)                |
| 13 | *        | *        | Sig.ra Karin Maria Christina Jansen (Roma <i>Italia Europa</i> ) |

# NECROLOGIO

| 6        | giugno   | 2021     | Mons. Jacques Behnan Hindo, Arcivescovo em. di Hassaké-<br>Nisibi dei Siri (Siria).                       |
|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | *        | <b>»</b> | Mons. Ducange Sylvain, S.D.B., Vescovo tit. di Nove, Ausiliare di Port-au-Prince ( <i>Haiti</i> ).        |
| 11       | *        | »        | Mons. Ivo Baldi Gaburri, Vescovo di Huari (Perú).                                                         |
| <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Walter Michael Ebejer, O.P., Vescovo em. di União da Vitória (Brasile).                             |
| 15       | *        | »        | Mons. Paul Alois Lakra, Vescovo di Gumla (India).                                                         |
| 16       | *        | »        | Mons. Tarcisio Pillolla, Vescovo em. di Iglesias (Italia).                                                |
| 20       | *        | <b>»</b> | Mons. Evangelista Alcimar Caldas Magalhães, O.F.M. Cap., Vescovo em. di Alto Solimões ( <i>Brasile</i> ). |
| 24       | <b>»</b> | <b>»</b> | Mons. Franco Festorazzi, Arcivescovo em. di Ancona-Osimo $(Italia). \label{eq:constraint}$                |
| »        | *        | »        | Mons. Alain Paul Lebeaupin, Arcivescovo tit. di Vico Equense, Nunzio Apostolico.                          |
| <b>»</b> | *        | *        | Mons. Paul Eusebius Mea Ksiuea, M.S.C., Vescovo em. di Tarawa and Nauru ( <i>Kiribati</i> ).              |
| 29       | *        | »        | Mons. Albert Ayinde Fasina, Vescovo em. di Ijebu-Ode ( $Ni-geria$ ).                                      |
| 1        | luglio   | <b>»</b> | Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo em. di Catanzaro-Squillace $(Italia)$ .                              |